

BOSTON PUBLIC LIBRARY



Digitized by the Internet Archive in 2024 with funding from Boston Public Library

## ATLANTE

DELLE

# COLONIE ITALIANE

EDIZIONE SPECIALE PER LE SCUOLE MEDIE

EDITO SOTTO GLI AUSPICI DEL MINISTERO DELLE COLONIE



ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI di Cesare Rossi e dott. A. Marco Boroli ROMA — NOVARA — PARISI



## ATLANTE

DELLE

# COLONIE ITALIANE

CON NOTIZIE GEOGRAFICHE ED ECONOMICHE

113 ILLUSTRAZIONI IN CALCOGRAFIA ED INDICE DEI NOMI

EDITO SOTTO GLI AUSPICI DEL MINISTERO DELLE COLONIE



ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI di Cesare Rossi e dott. A. Marco Boroli ROMA — NOVARA — PARIGI Billings Mar. 7, 1936

## ELENCO DELLE TAVOLE:

| L'AFRICA POLITICA nel 1885, nel 1914 e nel 1927           |     |   | ٠ |     | I       |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|---------|
| ISOTERME, PIOGGIA E VEGETAZIONE IN AFRICA                 |     |   |   |     | 2       |
| MEDITERRANEO ORIENTALE 1:10 milioni                       |     | ٠ |   |     | 3-4     |
| LIBIA, carta generale 1:10 milioni                        |     |   |   | ٠   | 5       |
| LIBIA SETTENTRIONALE 1:5 milioni, foglio 1º               |     | ٠ |   | ٠   | 6-7     |
| LIBIA MERIDIONALE 1:5 milioni, foglio 20                  |     |   |   |     | 8-9     |
| Tripoli e dintorni 1:200 000. TRIPOLITANIA 1:3 milioni    |     |   |   |     |         |
| TRIPOLITANIA 1:3 milioni                                  | ٠   | ٠ |   | ٠   | 10-11   |
| Tripoli 1:50 000.                                         |     |   |   |     |         |
| FEZZAN 1:3 milioni                                        |     |   |   |     | 12-13   |
| GEFARA E GEBEL 1:1500000                                  |     |   |   |     | 14-15   |
| CIRENAICA 1:3 milioni                                     |     | ٠ |   |     | 16-17   |
|                                                           |     |   |   |     |         |
| ALTIPIANO CIRENAICO 1:1500000                             |     | ٠ |   | •   | 18-19   |
| Versante settentrionale dell'altipiano 1:750000.          |     |   |   |     |         |
| ERITREA e paesi limitrofi 1:5 milioni                     | • • | ٠ | ٠ |     | 20-2I   |
| ERITREA SETTENTRIONALE E CENTRALE 1:1500000               |     |   |   |     | 22-23   |
| ERITREA: Hamasen, Massaua, Seraé, Acchelé-Guzai 1:7500000 |     |   |   |     | 24-25   |
| DANCALIA 1:3 milioni                                      |     |   |   |     | 26      |
| SOMALIA COLL'OLTREGIUBA 1:5000000                         |     |   |   |     | 27-28   |
| SOMALIA MERIDIONALE 1:1500000 (foglio sud)                |     |   |   |     | 29-30   |
| Oltregiuba 1:3 milioni; Basso Giuba 1:750 000.            | •   | • | • | •   | 29-30   |
| SOMALIA MERIDIONALE 1:1500000 (foglio nord)               |     |   |   |     | 31-32   |
| SOMALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE 1:3 milioni             |     |   | • | ·   | 33-34   |
| ISOLE ITALIANE DELL'EGEO 1:1 milione                      |     |   |   | •   | 35-36   |
| ISOLE ITALIANE DELL EGEO 1.1 minone                       |     | 4 | • | ٠   | 35-30   |
|                                                           |     |   |   |     |         |
|                                                           |     |   |   |     |         |
| INDICE DEL TESTO:                                         |     |   |   |     |         |
| INDICE DEL TESTO:                                         |     |   |   |     |         |
|                                                           |     |   |   |     |         |
|                                                           |     |   |   |     |         |
| INTRODUZIONE STORICO-POLITICA                             |     |   |   | . p | ag. VII |
| NOTE GEOGRAFICHE:                                         |     |   |   |     |         |
| LIBIA                                                     |     |   |   | 0   | » I     |
| ERITREA                                                   |     | , |   |     | » 17    |
| SOMALIA                                                   |     |   |   |     | » 28    |
| LE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO                               |     |   |   |     | » 36    |
| INDICE DEI NOMI                                           |     |   |   |     | -       |
|                                                           |     |   |   |     |         |

## ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI:

| Libia:                            |     |      | Cirene: Il tempio di Giove I          | pag. | 14 |
|-----------------------------------|-----|------|---------------------------------------|------|----|
| Tripoli: Panorama                 | pag | g. I | Apollonia: Rovine della Basilica      | ))   | 14 |
| » Lungomare Conte Volpi           | ))  | 2    | Cascata del Bu Mansur presso          |      |    |
| » Sciara Riccardo                 | ))  | 2    | Derna                                 | ))   | 15 |
| » Una via del quartiere           |     |      | Un giardino dell'oasi di Tripoli .    | ))   | 16 |
| arabo                             | ))  | 3    | Passaggio dai giardini alla steppa    | ))   | 17 |
| Bengasi: Il mercato indigeno      | ))  | 3    | Paesaggio del Garian                  | ))   | 18 |
| » Il porto                        | ))  | 3    | Sulla strada per Iefren               | ))   | 18 |
| Sugh el Giumaa: Panorama          | ((  | 4    | Un'oasi dell'interno: Giarabub .      | ))   | 19 |
| » » » Il mercato della            |     |      | Rinsaldamento di dune mobili .        | ))   | 19 |
| lana                              | ))  | 4    | Cipressi orizzontali nell'uadi el Cuf | ))   | 20 |
| » » » Il mercato dei              |     |      | Bosco di ginepri nella Pentapoli      | ))   | 21 |
| cammelli                          | ))  | 5    | Carovana nell'uadi Derna              | ))   | 21 |
| Tripoli: La piazza del pane       | ))  | 5    | Olivo secolare nel Garian             | ))   | 22 |
| Derna: Panorama della città       | ))  | 6    | Vegetazione e pascolo tra Homs        |      |    |
| Nalut: Panorama del villaggio.    | ))  | 6    | e el Gusbat                           | ))   | 22 |
| » Abitazioni trogloditiche .      | ))  | 7    | Sistemi indigeni di aratura           | ))   | 23 |
| » Il forte turco                  | ))  | 7    | Un agrumeto                           | ))   | 23 |
| Garian: Abitazioni trogloditiche. | ))  | 7    | Vegetazione nella regione di El       |      |    |
| El Gusbat: Il forte spagnuolo .   | ))  | 8    | Gusbat                                | ))   | 24 |
| » » Il forte da vicino .          | ))  | 8    | Una concessione                       | ))   | 24 |
| Iefren: La moschea e il castello  | ))  | 9    |                                       |      |    |
| Tenda di famiglia nomade          | ))  | 9    | Eritrea:                              |      |    |
| Giarabub: La Porta della Clemenza | ))  | 10   | Massaya, Il porto                     |      |    |
| » La moschea                      | ))  | II   |                                       |      | 25 |
| » Il sarcofago del senusso        | >>  | 11   |                                       |      | 26 |
| Sabratha: L'anfiteatro romano.    | ))  | I 2  |                                       |      | 27 |
| » Le rovine del tempio            |     |      |                                       |      | 27 |
| alla Dea Coelestis                | ))  | 12   |                                       |      | 28 |
| Leptis Magna: Lavori di scavo .   | >>  | 13   |                                       |      | 28 |
| » » Una piscina delle<br>Terme    | ,,  | T 2  | Amba Tericà in quel di Senafé         |      | 29 |
| reinie                            | ))  | 13   | Il Mareb presso Debaroa               | ))   | 29 |

| Paesaggio dell'altipiano fra Adi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Genale: Villaggio indigeno e ca-                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ugri e Chenafenà pag. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sette dei bianchi pag. 46                                              |
| Gigantesco sicomoro dell'altipiano » 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | » Canale Cesare M. De                                                  |
| Vegetazione delle pendici orientali » 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vecchi » 47                                                            |
| » nel bassopiano del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | » Piante di cocco nell'a-                                              |
| Barca » 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zienda sperimentale » 47                                               |
| Ela Bared : Viale d'una concessione » 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Basso Scebeli: Inizio di una con-                                      |
| Agave sisalana » 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cessione                                                               |
| Tessenei: La pianura prima dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Genale: Preparazione del terr. per la cultura del cotone » 48          |
| lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | » La raccolta del cotone 49                                            |
| » La stretta prima dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Basso Scebeli: Una concessione                                         |
| lavori » 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nel primo anno » 49                                                    |
| » Le opere di irrigazione » 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ponte sullo Scebeli » 50                                               |
| » La diga » 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vill. Duca d. Abruzzi: Stazione ferr. » 50                             |
| Dallol: Sorgenti di potassa » 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | » » Uffici della                                                       |
| » Eccezionale soffione » 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sais » 51                                                              |
| » Raccolta della potassa . » 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » » L'oleificio . » 51                                                 |
| » Montagna di sale » 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | » » Trivellazione                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d'un pozzo . » 52                                                      |
| Somalia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | » » Motoaratura » 52                                                   |
| Mogadiscio: Veduta dal mare . » 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | » » Culture di                                                         |
| » » parziale » 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | canna » 53                                                             |
| » La festa del 4 Nov. » 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | » » Trasporto del                                                      |
| » Veduta parziale » 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cotone » 53                                                            |
| Merca: Case indigene » 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rodi: Panorama » 54                                                    |
| Bardera, sul medio Giuba » 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | » Ingresso al porto e forte                                            |
| Gelib, villaggio del basso Giuba » 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S. Nicola » 55                                                         |
| Villaggio bagiuni nell' Oltregiuba » 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | » Porta della marina » 55                                              |
| La duna presso Uarsceich » 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | » Il nuovo mercato » 55                                                |
| Costa rocciosa della Somalia sett. » 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | » La cattedrale e il palazzo                                           |
| F. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | del governatore » 56                                                   |
| and the state of t | » Il foro italico » 56                                                 |
| TT 1' C 1 1' T1 C ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | » Via dei Cavalieri » 57                                               |
| » » Navigazione sul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lindo coll'acropoli » 57                                               |
| fiume » 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Afando: Nuovo tratto di strada<br>fra gli olivi » 58                   |
| Il Giuba a Dolo » 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G 71 11 11 0                                                           |
| Il Darror a Scusciuban » 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
| Boscaglia somala » 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Calino: Il porto » 59 Stampalia: Il castello dei Querini » 59          |
| Paesaggio dell'alto Giuba » 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stampalia: Il castello dei Querini » 59 Patmo: Il villaggio intorno al |
| Albero dell'incenso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | monastero» 60                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |



### INTRODUZIONE STORICO-POLITICA.

La zona prospiciente il Mediterraneo era già nota fin dall'antichità per essere stata campo della espansione dei Fenici, dei Greci e dei Romani; ma mentre Fenici e Greci si erano limitati al possesso del semplice bordo costiero, lungo il quale andarono stabilendo una ininterrotta serie di colonie e di emporii (eccezione fatta per i Cartaginesi che estesero la loro sovranità sulla odierna Tunisia), i Romani lasciarono orme del loro dominio non solo nell'immediato retroterra costiero, ma eziandio nell'interno, nella zona dei deserti, come ce lo attestano le rovine maestose che qua e là tuttodì si ritrovano. Così in prossimità del Deserto Sirtico, nella piccola oasi di Bu-Ngem, troviamo gli avanzi di un fortilizio romano del tempo di Settimio Severo, e a Germa, con tutta probabilità l'antica Garama, capitale della Phasanìa (Fezzan), fra le macerie di un villaggio arabo medievale diruto, emergono avanzi di costruzioni romane e nei loro pressi eccelle un monumento insigne, dalle linee pure e maestose, stato visto per la prima volta dal Duveyrier.

Pure abbastanza conosciuta fu la costa del Mar Rosso: Adulis (Zula) era il principale porto di commercio per l'interno, e l'*Aromata promontorium*, il Capo Guardafùi, il culmine

della Cinnamomìfera Regio.

Non altrettanto possiamo dire delle altre sezioni lambite dall'Atlantico e dall'Oceano Indiano. È ben vero che Annone (V sec. av. E. V.), oltre le già forzate colonne d'Ercole con mirabile ardimento aveva spinto la sua flotta forte di 60 navi, pare fino ai lidi circostanti il Capo Palmas; ma i Romani andarono poco al di là delle spiaggie della Mauritania,

e gli Arabi non oltrepassarono di molto il limite a questa assegnato.

Solo quando un alito di vita nuova sembrò vibrare nell'animo specie dei popoli maritrittimi, l'orizzonte geografico cominciò ad allargarsi. E le nostre città marinare con l'audace multiforme loro attività commerciale riuscirono a stabilire numerose colonie ed emporii su la costa mediterranea dell'Africa, concordando con i governi che le ospitavano speciali convenzioni, mediante le quali erano regolati i commerci loro privilegiati, e protetti marinai e mercanti. E questi vissero rispettati ed indisturbati, attendendo ai lucrosi traffici sotto la giurisdizione dei loro magistrati. Furono così gettate le basi di quanto sarà in appresso la legislazione consolare.

Era necesssario uscire dalla stretta cerchia del Mediterraneo e lanciarsi oltre, nell'Oceano immenso, diradando le tenebre cupe che incombevano sovra di esso. E Ugolino e Vanino Vivaldi di illustre famiglia genovese concepirono l'ardito, magnifico disegno di girar l'Africa per giungere ai porti dell'India, la terra delle ricchezze e dei sogni, tanto più che i commerci verso il lontano Oriente venivano ostacolati dal diffondersi e dal consolidarsi dei Mussulmani e dagli esosi monopolii esercitati nei porti siriani ed egiziani. Iacopo Doria, cronista sincrono e diarista ufficiale della Repubblica Ligure, vi accenna dicendo che essi vollero compiere alcuni viaggi da niun altro prima tentati. Per tradurre in atto sì fatto progetto furono armate due galee, che nel maggio 1291, anticipando di due secoli l'impresa di Vasco da Gama, partirono veleggiando verso lo stretto di Ceuta, donde per l'Oceano dovevano condurre i nostri ardimentosi nell'India per stabilirvi proficui commerci. Nulla sappiamo di

questi arditi tranne che, oltrepassata Gozora, il Capo Nun, una nave naufragò e la superstite potè proseguire il viaggio; oltrepassato il Capo Boiadòr, il limite dell'Africa atlantica

conosciuta, giunse, pare, alla foce del Senegal.

Fra il 1290 e il primo quarto del secolo successivo gli italiani scoprirono e visitarono le isole atlantiche di Madera e gli arcipelaghi delle Canarie, delle Azzorre e di Capo Verde, imponendo ad esse nomi italiani. E conviene tener presente che nel ben noto portolano Laurenziano, con tutta probabilità costrutto da un genovese nel 1351, nel quale sono fissate cartograficamente le conoscenze geografiche del tempo, per la prima volta, crediamo, l'Africa appare rappresentata quale un continente, sebbene in massima il suo disegno con la tipica forma risulti molto esagerato nel senso della longitudine e alquanto raccorciato in latitudine. Vi figurano la prominenza verso W con esagerata arcuatura e sviluppo del Golfo di Guinea; una grossa protuberanza appuntita all'estremo di mezzodì, oltre il culmine della quale, l'andamento generale della costa orientale risulta diretto quasi a N, talchè la pseudopenisola somàla, anzichè sporgere ad E di fronte alla costa meridionale dell'Aràbia, viene a trovarsi rimpetto alla cuspide che culmina con Scech-Sàid.

L'impulso dato alle navigazioni portoghesi da Enrico il Navigatore (1394-1460) condusse alla esplorazione della costa occidentale dell'Africa; nel 1435 Capo Boiadòr fu risuperato, nel 1445 sorpassato il Capo Verde, nel 1446 riconosciuta la costa settentrionale della Sierra Leona, nel 1470-71 quelle della Guinea con le sue isole; nel 1482-83 si arrivò alla foce del Congo e nel 1485 alla Baia della Balena. Bisogna però tener presente che parecchi di questi navigatori furono istruiti da piloti italiani, o viaggiarono con ciurme in massima italiane, anzi qualcuna di sì fatte spedizioni fu capitanata da italiani. Ricorderò il genovese Antoniotto Usodimare, che nel 1455 giunse al Senegal e insieme al veneziano Alvise Ca' da Mosto visitò la foce del Gambia: costretti a ritornare, ripigliarono nel 1456 il viaggio troncato e dopo esser penetrati alquanto entro l'estrema asta di tal fiume, ripresero il mare e costeggiando giunsero alle Isole Bissàgos, rimpetto alla odierna Guinèa Portoghese.

Se i Vivaldi non erano riusciti nel loro magnifico tentativo a circumnavigare l'Africa, il loro progetto venne ripreso dai navigatori portoghesi; nel 1486 Bartolomeo Diaz riuscì all'estrema punta meridionale, che chiamò *Cabo Tormenioso*, ma che Re Giovanni per migliori espici volle ribattezzare con il nome augurale di Capo di Buona Speranza; appena dopo compiuto il viaggio meritamente famoso di Colombo e le prime navigazioni di Caboto, nel 1498 Vasco da Gama aprì la via marittima delle Indie; il Capo fu doppiato, toccate le coste del Natal, la foce dello Zambesi, passato il canale di Mozambico e, attraversato

l'Oceano Indiano, Vasco approdò alla costa del Malabar, a Calicùt.

Con sì fatte navigazioni il profilo costiero del continente africano riuscì fissato con quella determinatezza, che, con pochi perfezionamenti nei particolari, presentano le moderne carte. Ma pur troppo l'interno delle rappresentazioni cartografiche rimase ancora in massima privo di disegno, o ebbe figurazioni tradizionali, tratte dai geografi greci e arabi, o derivate da leggende.

Sebbene la costa settentrionale dell'Africa si specchi nel Mediterraneo, e a questo mare si affaccino proprio quei popoli, dai quali sono partiti i primi generosi impulsi alle grandi navigazioni, l'Africa rimase ancora per molti anni in gran parte ignota: essa non ebbe la ventura di avere il suo Marco Polo. E ciò per le difficoltà grandissime che presenta la sua esplorazione, in massima dipendenti dalla natura: cioè dalla configurazione del continente, tozza e priva di articolazioni, poverissima di isole e di grandi insenature; dalla conformazione sua altimetrica, essendo essa la terra classica dei tavolati, che uniformi si stendono, oppure appaiono sormontati da rilievi elevati costituenti alcune volte veri acrocori, ai quali si può accedere solo dopo aver superate terrazze e gradini successivi, quasi sempre molto ripidi, che si innalzano dalla cimosa costiera, in massima stretta, arida o malsana. Gli stessi grandi fiumi africani invece di costituire una comoda via di penetrazione verso la parte interna del loro ampio bacino, in causa delle frequenti rapide e cascate che presenta il loro corso, non facilitano le comunicazioni. Altrettanto dicasi della distesa dei deserti squallidi, desolati per deficienza di precipitazioni, mentre la parte centrale coperta dalla foresta risulta inaccessibile per la vigoria esasperante della vegetazione, che dà luogo a una rete sì inestricabile e fitta di piante, attraverso la quale lo stesso sole con stenti riesce a penetrare, ed entro la quale l'uomo per aprirsi un varco deve ricorrere al faticoso lavoro dell'accetta. In . molte zone poi le condizioni climatiche e alcune malattie peculiari paralizzano ogni attività del bianco e ne attentano la vita; infine il fanatismo religioso e la ferocia delle popolazioni e l'insidia delle fiere costituiscono altri gravi ostacoli alla penetrazione nell'interno del nero continente.

Così possiamo spiegarci come nella stessa carta del Danville (1749), che con sagace disamina utilizzò per la sua costruzione tutti i documenti attendibili, il profilo costiero riesca

ben fissato, mentre l'interno si presenti quasi del tutto privo di disegno.

Solo sul finire del secolo XVIII ebbero inizio le esplorazioni compiute con intendimenti scientifici, e nel 1788 l'Associazione Africana fondata a Londra — che sarà più tardi (1831) la Reale Società Geografica — diede ad esse un notevole impulso. Il Niger è stato il primo ad essere oggetto di studio. In questa prima fase abbiamo i viaggi di Bruce (1768-73) nell'Alto Nilo; di Mungo Park (1795-1805) al Niger, che seguì da Bammaco a Bussa, ove egli cadde assassinato; di Hornemann (1798-1801) che raggiunse Murzùch; di Napoleone (1798) nell'Egitto; di Clapperton e Denham (1824) al lago Ciad; di Caillié (1827), che partendo dalla costa occidentale per il Niger arrivò a Timbuctù e, attraversato il Sahara, giunse al Marocco; di Lander (1830), che scoprì la foce del Niger, ecc.

Ad un tratto, forse dopo le scoperte e le ricognizioni fatte dagli esploratori dianzi ricordati, gli occhi di tutti si vennero rivolgendo verso l'Africa tenebrosa, e ardimentosi pionieri, movendo si può dire da ogni paese, si avventurarono nel continente nero per sollevare un

lembo dei numerosi misteri che lo avvolgevano.

È impossibile menzionare tutti i loro nomi ed accennare alle grandi benemerenze acquisite. Ricorderemo solo fra i tedeschi Barth (1850-55), Overweg e Vogel, che esplorarono la regione del Sahara fra Tripoli e il lago Ciad; Rohlfs (1873-79) e Nachtigal (1870-74), che rivelarono regioni incognite dell'Africa settentrionale e del Sahara; lo Schweinfurth (1870), che ci rivelò le regioni spartiacque fra Nilo e Congo, scoprendo l'Uelle, il grande affluente settentrionale del Congo; Cameron (1873-75), che attraversò il continente nero da Zanzibàr a Benguela (Angola), scoprendo il Lucuga e fissando la pertinenza del Tanganica al sistema idrografico del Congo. Fra gli inglesi: Speke e Burton, che nel 1857 scopersero il lago Tanganica e il lago Vittoria; Speke e Grant (1861) che videro le sorgenti de l'ilo nel Caghera; S. Baker, che partito da Khartum (1862) raggiunse il lago Alberto, no 'trovò l'immissario e lo risalì fino alle cascate dette di Murchison, e poi lungo le rive fino a Karuma. Degna di speciale menzione è l'opera di Enrico Stanley (1871-77); questi compì forse il più grande viaggio ricordato nella storia dell'esplorazione d'Africa; circumnavigò i laghi Vittoria e Tanganica, e seguì il corso del Congo dalla confluenza del Lucuga alla sua foce. Ma sopra tutti è da ricordare il missionario scozzese Davide Livingstone, che nei suoi primi viaggi (1849) toccò il lago Ngami, poi (1851-56) rilevò il medio Zambesi, e dalle sue rive attraversò l'Africa australe fino a Loanda (Angola), riconoscendo gran parte dello Zambesi stesso, la esplorazione del quale completò nel 1858-64; scoprì il lago Niassa; nel 1867-68 i laghi Moero e Bangwelo a S e W del Tanganica; nel 1871 visitò il Lualaba e il Congo Superiore fino a Niangwe, e non ebbe pace finchè nell'ottobre 1873 venne a morire a sud del lago Bangwelo.

Fra i portoghesi si distinse il Col. Serpa Pinto, che dopo un non breve soggiorno in Africa ed alcuni viaggi, partì per l'interno con Capello e Ivens; lasciato il Benguela nel novembre 1877, si divisero: Serpa Pinto continuando il cammino verso Oriente incontrò il Cuando nel giugno 1878 e nell'agosto successivo raggiunse lo Zambesi a Lialui, nel Barotse; qui, aiutato dal Rev. Coilliard, fu in grado di continuare il suo itinerario scendendo il fiume fino alla Cascata Vittoria, donde si diresse verso mezzodì giungendo a Pretoria

nel febbraio dal 1879.

\* \* \*

E gli italiani, non meno animosi degli altri esploratori, pur essi scesero tosto numerosi nel glorioso arengo, portando un contributo veramente notevole alla conoscenza dei problemi geografici africani Così Paolo della Cella (1817) peregrinò e studiò la Tripolitania e Cirenaica; G. B. Belzoni, G. Segato, G. B. Brocchi e F. Rosellini, per ricordare solo i maggiori, esplorarono l'Egitto, la Nùbia e il Nilo Bianco; il Padre Beltrame il Nilo Azzurro; Andrea De-Bono e Filippo Terranova (1855) giunsero al Sobat e si spinsero a poche miglia dal lago Alberto; Leopoldo Ori esplorò nel 1859-66 il Nilo Azzurro e Bianco, il Darfur fino ai confini dell'Uadai e morì il 14 novembre 1869 ad Abu Haraz; Orazio Antinori (1859-60) percorse le rive del Nilo Azzurro e del Bahr el Ghazal, già esplorato dal Bolognesi (1856-57), visitando il Cordofàn e morendo a Lef-Marefià il 6 agosto 1882. Giovanni Miani nel 1859-60 arrivò a poco più di 100 km. dal lago Alberto, e nel 1871-72 riconobbe uno dei rami del bacino dell'Alto Uellè (Congo); ma la sua vita di sagrifizio e di ardimento fu stroncata a Bakangoi nel novembre 1872. Carlo Piaggia (1860-61) esplorò la rete idrografica del fiume delle Gazzelle, nel 1863-65 penetrò per primo nella regione dei Niam-Niam, dieci anni prima di Schweinfurth, e, dopo un viaggio compiuto nel 1873-74 attraverso il Gòggiam, nel 1876 giunse a breve distanza dal lago Vittoria, e scoprì il lago Ibrahim.

Romolo Gessi nel 1876 esplorò la regione del lago Alberto, che per primo circumnavigò

e rilevò alla bussola.

Giovanni Chiarini, dopo aver visitato lo Scioà (1876-77), nel 1878 con il Cap. Cecchi volle iniziare l'esplorazione dei grandi laghi equatoriali; essi passarono per regioni sconosciute finchè fatti prigionieri, furono condotti a Cialla; il Chiarini morì a Ghera per gli stenti e le fatiche sofferte, il 5 ottobre 1879: le sue ossa furono portate in Italia da Augusto Franzoi.

Pellegrino Matteucci, con A. M. Massari (1880-81), partendo da Suàkin per lo Uadài, il Bornu, il Cano e il Nupe, giunsero a Bidda, quindi navigando il Niger arrivarono alla foce di questo fiume, compiendo una miracolosa traversata, la quale trova riscontro solo in quelle classiche di Stanley, di Cameron e di Serpa Pinto.

Gaetano Casati nel 1881-90 viaggiò nella regione spartiacque fra Congo e Nilo e alto bacino Macùa-Uelle; l'insurrezione madista pose fine alle sue faticose e lunghe ricerche;

rimasto prigioniero con Emin Pascià fu liberato poi da Stanley.

Parecchi dei nostri viaggiatori con febbrile attività si diedero alla esplorazione di quel territorio che poi costituì la nostra Eritrea con le regioni contermini; ricorderò G. M. Giulietti, trucidato con tutti i suoi all'alba del 25 maggio 1881 a Daddatò nel paese dei Danachili, località prossima a quella in cui venne massacrata l'8 ottobre 1884 la spedizione di Gustavo Bianchi, della quale facevano parte Cesare Diana, Gherardo Monari e Augusto Salimbeni; Pietro Sacconi assassinato dai Somali l'8 luglio 1883 su la strada Harràr-fiume Uebi; Pietro Porro ucciso presso Gildessa su la via fra Zeila ed Harràr nella primavera del 1886, i cui avanzi vennero raccolti da Benzoni e Della Valle; infine non sono da dimenticare e l'opera svolta fra i Bògos da Giuseppe Sapeto e dal Padre Stella, e i viaggi di Sebastiano Martini, di Pietro Antonelli, di Ruspoli e di altri parecchi.

Ma soprattutto l'opera dei nostri eccelle per il largo contributo portato alla conoscenza del corno NE dell'Africa, in quel tempo ben poco noto: dobbiamo anzitutto ricordare il Cap. Baudi di Vesme, che con Candeo nel 1891 da Bèrbera raggiunse l'Uebi Scebeli,

per Barrei e Goddei arrivò fino ad Imi e infine, attraverso l'Ogaden, ad Harràr.

Degni di speciale menzione sono i viaggi dell'ing. Robecchi-Bricchetti, che, dopo aver iniziata la sua carriera di esploratore con il viaggio all'Oasi di Giove Ammone (1886), compì, primo dei bianchi, la traversata della Somàlia: partito da Mogadiscio esplorò l'Uebi Scebeli, e, ritornato alla costa di Òbbia, volgendosi verso regioni ignote, raggiunse ancora il dianzi accennato fiume, e da Barri per Faf, attraverso l'Harràr, per Milmil arrivò a Bèrbera.

Ricorderemo i viaggi (1891, 1892-93) di Eugenio Ruspoli, rimasto ucciso il 4 dic. 1893 presso Burgi, nella regione del F. Galana Sagan, che si getta nel Lago Stefania. Ma soprattutto feconde di brillanti risultati furono le spedizioni del Cap. Vittorio Bottego. Egli, partito il 30 settembre 1892 da Bèrbera, toccò l'8 settembre 1893 la costa di Brava, dopo essersi spinto alle sorgenti del Giuba lungo il ramo sorgentifero principale, ch'egli chiamò Ganale Doria, e dopo avere individuato anche il corso medio del fiume, fra Lugh e Bardera. Al 12 ottobre 1895 il Bottego, con Lamberto Vannutelli, Carlo Citerni, Maurizio Sacchi e U. Ferrandi — designato a dirigere la stazione commerciale di Lugh — lasciata Brava, si inoltrava fino al lago Ciamò, da loro scoperto, quindi scopriva il L. Pagadè, ribattezzato con il nome di Regina Margherita, e valicati i rilievi a ponente del lago

stesso, giunse sulle rive dell'Omo, di cui seguì il corso fino alla sfociatura nel L. Rodolfo. Il Dr. Sacchi, di ritorno con le collezioni, fu trucidato il 7 febbraio 1897 sulla riva sett. del L. Margherita; il grosso della spedizione intanto proseguiva l'esplorazione delle regioni a ponente del Caffa, riconoscendo importanti affluenti del Sobat; ma a Jellem il Bottego, assalito dagli Amhara, cadde combattendo, mentre Citerni e Vannutelli vennero tratti prigionieri. Correvano allora i nefasti giorni successi alla triste, ma gloriosa giornata di Adua.

\* \*

Ogni spedizione riuscì a risolvere in tutto o in parte uno degli importanti numerosi problemi ancora insoluti: le terre incognite ogni dì andarono scemando di numero e restringendosi in superficie. Gli esploratori con eroici tenaci sforzi, in mezzo a continui perigli, ànno rivelate regioni ignote, e di queste ànno riconosciuta la potenzialità. La bandiera doveva seguire di poi per assicurare il possesso, per continuare e sviluppare gli sforzi dei pionieri, per difendere le loro opere di civiltà e di penetrazione.

Però la presa di possesso dell'Africa da prima è stata lenta; solo quando l'attività commerciale e di espansione delle grandi nazioni determinò un irresistibile gigantesco movimento, furono trascinati i governi. Quasi tutte le grandi potenze europee — l'Austria e la Russia eccettuate — sono state così sospinte a cercare nell'Africa un territorio da coloniz-

zare, ad allargarne i confini se già lo possedevano.

Per evitare futuri conflitti la conferenza tenuta a Berlino nel 1885, alla quale presero parte 14 stati, disciplinò l'espansione territoriale delle colonie, attribuendo a ciascun possedimento costiero un retroterra, del quale vennero tracciati in modo, sia pure sommario, i confini, stati poi particolareggiatamente quasi tutti definiti con successive convenzioni. Un parallelo fra una carta politica del tempo ed una recente riesce altamente suggestivo ed istruttivo, perchè mostra la trasformazione che à subìto l'assetto politico del continente.

Ancora nel 1880 l'Impero ottomano stendeva la sua sovranità, per altro più nominale che effettiva, sopra la Tunisia, la Tripolitània (con la Sirtica e la Cirenaica) e l'Egitto con la Nùbia e il Sudàn; possedeva, cioè, gran parte della regione costiera del Mediterraneo e del Mar Rosso, esclusi da quest'ultima i territori dei piccoli sultanati che in massima formarono il primo nucleo della nostra Eritrea. La Francia aveva già rassodata la sua conquista dell'Algeria, iniziata nel 1830 e compiuta attraverso 40 anni di guerre, e con sagrifizi di sangue e di denaro. Troviamo assiso il Portogallo su la costa dell'Angòla, i cui nuclei fondamentali erano costituiti da S. Salvador e Loanda, occupati rispettivamente nel 1486 e nel 1578, e su quella del Mozambico, estensione del vecchio possedimento formato dalla capitaneria di Sofàla (1505). L'Inghilterra era insediata nella Colonia del Capo, nella quale aveva sostituito gli Olandesi, che per primi avevano occupata tale importante località.

Queste erano le maggiori occupazioni fatte fin verso il 1880 dagli Europei; si noti la loro distribuzione simmetrica: sembrano costituire delle vere testate di ponte per la futura occupazione, riservata per altro alle sole nazioni dotate di maggior energia politica e di forza di espansione.

Però altri punti, anche importanti, erano pure stati acquisiti dalle potenze europee, le quali presero possesso eziandio delle piccole isole attorno all'Africa; vere sentinelle destinate a controllare quanto succedeva nel continente misterioso in attesa di ulteriori avvenimenti.

Nella regione interna del continente pullulavano spazi politici retti da capi indigeni, in massima poco estesi, però alcuni vasti, popolosi e relativamente ben ordinati, come quelli che si trovavano nella Guinea settentrionale e nel Sudàn; così i regni di Cong, del Dahomey, dell'Adamaua, il Bornù, il Uadai, ecc.; ricorderemo pure la monarchia degli Hova nel Madagascar. Altri erano stati di vetusta costituzione: così ad esempio l'Etiòpia, stato antichissimo, a costituzione presso a poco feudale, ma abbastanza organizzato, sebbene lontano dall'aver raggiunta una fusione politica; durante la sua lunga esistenza ebbe momenti di vero splendore, come quello raggiunto dall'antico regno Axumita. Così anche la Liberia che trae origine da possedimenti lungo la Costa del Pepe, acquistati nel 1822 da una società filantropica degli S. U., la quale vi trasportò dall'America alcune migliaia di negri affrancati; nel 1848

si costituì poi lo stato indipendente con propria costituzione. All'estremo sud troviamo la Repubblica del Transvaal e lo Stato libero dell'Orange, fondati da contadini olandesi (Boers, contadini) stabilitisi nell'estremo lembo dell'Africa nel secolo XVII, i quali subirono e subivano la pressione inglese. Infine il Marocco, dal VII secolo monarchia assoluta immobile, che rappresentava l'ultimo baluardo del dominio degli arabi.

Tutto il resto del nero continente si può considerare res nullius: territori vasti, popolati da tribù nomadi o seminomadi, oppure da sedentarii raccolti almeno in parte in spazi politici labili, dalla struttura rudimentale, dai confini mal definiti e instabili, in causa della stessa instabilità delle formazioni politiche, perchè travagliati da lotte accanite che ne dilaniavano la compagine, e da guerre continue con i vicini. I principali si trovano figurati nella nostra carta che rappresenta le condizioni politiche dell'Africa fra il 1880 e il 1885. A maggior schiarimento aggiungiamo i dati su la ripartizione politico-territoriale di allora (1):

| O     |    | 7.5   | 4   |       |
|-------|----|-------|-----|-------|
| Stati | ır | ıdır. | end | enti: |

Marocco

| Marocco                                       |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Ligèria                                       |                 |
| Etiòpia                                       |                 |
| Orange                                        |                 |
| Transvaal                                     |                 |
| Madagàscar                                    |                 |
| Stati indigeni del Centro » 20 000 000        |                 |
| Totale                                        | kmq. 22 136 000 |
| Spazi politici dipendenti:                    |                 |
| Dipendenze Turche:                            |                 |
| Egitto con la Nùbia e col Sudàn kmq. 2722 354 |                 |
| Tunisia » 118 400                             |                 |
| Tripolitania » 1 033 400                      |                 |
| Totale                                        | kmq. 3874 000   |
| Possedimenti Inglesi: kmq. 1525 188           |                 |
| » Francesi                                    |                 |
| » Portoghesi » 1805 585                       |                 |
| » Spagnuoli » 2 203                           |                 |
| » Canarie e Capo Verde . » 7 135              |                 |

L'intervento francese in Tunisia (1881), terra valorizzata dalle sudate fatiche degli Italiani, e l'occupazione inglese dell'Egitto (1882) si possono riguardare come gli avvenimenti che anno iniziata la presa di possesso dell'intera Africa per parte delle nazioni europee.

kmq.

3892 000

Spagna e Portogallo per la perduta loro potenza politica sono riuscite tutto al più ad arrotondare l'hinterland delle zone costiere dei pochi possedimenti loro rimasti. Francia e Inghilterra invece sono andate allargando a dismisura gli spazi già dominati, e altri nuovi, non meno cospicui, ànno aggiunto o a mezzo di trattative e annessioni diplomatiche, oppure con la conquista.

Nel campo coloniale, quando però la parte migliore era già stata presa o ipotecata dalle

potenze plutocrati, scesero l'Italia, la Germania e il Belgio.

L'Italia, nel 1882 costituì il nucleo della sua Colonia Eritrea, rilevando dalla Società Rubattino i terreni da questa comperati attorno alla baia d'Àssab, ai quali in sèguito altri ne aggiunse: ricorderemo in modo particolare l'occupazione di Massaua (1885), dal qual porto il nostro dominio, attraverso una serie di avvenimenti non sempre lieti, si è andato estendendo verso l'Abissinia e nel territorio fra il Mar Rosso e il Sudàn, regolato in seguito da una serie di convenzioni con l'Etiòpia, con la Francia e con l'Inghilterra.

<sup>(1)</sup> I dati derivano da varie fonti. Quindi, tenuta presente anche l'incertezza di tracciamento dei confini, si devono riguardare solo come approssimativi.

Intanto (1889 II) il sultano di Obbia accettava il protettorato dell'Italia, che nel novembre successivo lo proclamava eziandio sul Benadir, eccezion fatta per i porti dipendenti dal sultano di Zànzibar, stati ceduti in affitto nel 1902, dopo che il sultano dei Migiurtini ebbe riconosciuto il nostro protettorato. L'amministrazione della nascente colonia fu affidata da prima alla « Società Commerciale pel Benadir », alla quale nel 1900 si sostituì il governo, che sistemò il possedimento riscattando i porti zanzibaresi; l'occupazione nell'interno fu spinta fino a Lugh, e il confine con l'Etiòpia fissato con la convenzione 1908-V-16. Dopo l'aggregazione dell'Oltregiuba fu annesso anche il territorio dei sultanati protetti.

Infine nel 1911, dopo l'incidente di Agadir e le ripercussioni che ne derivarono, l'Italia dichiarò guerra alla Turchia ed occupò la Libia, il cui territorio fu annesso il 23 febbraio 1912,

prima cioè della pace di Ouchy (1912-XI-18).

La Germania nel 1884 si insediò nel Togo, nel Camerùn e nell'Africa di SW; nel 1891

annesse i territori dell'Africa Orientale.

Il Belgio deve all'azione ed alle iniziative del suo re Leopoldo II la creazione (1885) dello Stato Indipendente del Congo, vasto territorio neutrale fra varie zone sotto l'influenza inglese, tedesca e francese, posto sotto la sovranità personale di quel monarca, che nel 1908 lo cedette allo stato.

Così in breve volger di anni si è venuto mutando radicalmente l'aspetto della carta

politica dell'Africa.

Degli stati indipendenti, il Marocco, uno dei più antichi, venne ripartito in due zone d'influenza, una francese e l'altra spagnuola, e venne formata, della città di Tàngeri con il suo territorio, una zona neutrale. Il Transvaal e l'Orange, dopo aver con perseveranti sforzi vittoriosamente lottato contro l'Inghilterra nella lunga guerra del 1899-902, ànno finito per perdere l'indipendenza ed esser aggregati con la Colonia del Capo nella Unione del Sud-Africa. Questo nuovo assetto dato all'Africa si può dire terminato nel 1012.

Al principio del 1914 la sistemazione politica era la seguente:

Stati indipendenti-

| N 000 01 1  |    | -  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |           |            |
|-------------|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----------|------------|
| Etiòpia .   | ٠  |    |     | ۰ |   |   | ٠ | ۰ | ٠ | ٠ |   | 0 |   | ٠ | ۰ | ۰ | ۰ | ٠ | ٠ | ٠ | 0 | 0 | kmq | 1 200 000 |            |
| Libèria .   | ۰  | ٠  |     |   | ۰ | 0 | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   | 9 |   | ٠ | ۰ | >>  | 95 400    | 1 215 000  |
| Possed      | im | en | ti: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |           |            |
| Francia .   | ٠  |    |     |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | ٠ |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   | ٠ | ))  | 9 347 154 |            |
| Inghilterra |    | ,  |     |   | ٠ |   |   |   | a | 0 | ٠ | ۰ |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   | ٠ | ۰ |   | ))  | 9014819   |            |
| Germània    | ٠  | ٠  |     | ٠ | p |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | ٠ | ٠ |   | ۰ | ))  | 2 692 900 |            |
| Belgio .    |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 2 382 800 |            |
| Portogallo  |    |    |     | ۰ | ٠ | ٠ |   |   |   |   | ٠ | ٠ | 0 | ٠ | ٠ | ٠ |   | ۰ | ٠ | ۰ | ٠ | ٠ | ))  | 2 075 488 |            |
| Italia      | ۰  | ٠  |     | ٠ | ۰ | ٠ |   |   |   |   | ٠ |   |   | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | ٠ | ۰ |   |   | ))  | 2018 609  |            |
| Spagna .    |    |    |     |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ))  | 371 736   |            |
| Tàngeri .   |    |    |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 400       | 27 903 000 |

Terminata la guerra mondiale (1918), le colonie tedesche vennero ripartite come «mandati » della Società delle Nazioni tra Francia e Inghilterra; una piccola zona andò ad ingrandire il Congo belga ed i domini portoghesi, e l'Italia, solo dopo lunghe trattative, à avuto l'Oltregiuba (kmq. 91000) dall'Inghilterra. Il quadro politico attuale è mostrato dalla tav. I e dai dati del seguente specchietto, nel quale fra gli stati indipendenti abbiamo compreso anche Tangeri e l'Egitto, perchè il primo costituisce un territorio neutrale con proprio statuto, sotto il controllo della Francia, della Spagna, dell'Italia e dell' Inghilterra, mentre la proclamata indipendenza dell'Egitto non è ancora perfetta, essendo subordinata ad accordi con la Gran Bretagna, concernenti questioni come quella delle comunicazioni dell'Impero britannico in Egitto; la difesa dell'Egitto contro aggressioni straniere; il condominio anglo-egiziano.

| Stati   | 1 11 | na | 1ре | en | 1ei | ntı |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |      |           |           |
|---------|------|----|-----|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|------|-----------|-----------|
| Etiòpia |      | ۰  |     |    |     |     | ۰ | ٠ |   | ۰ |   |   |   |   |   |   | ۰ |   |   |  | ٠ | kmq. | I 120 000 |           |
| Libèria |      | ۰  | ۰   |    | ۰   |     | ٠ |   | ٠ | ٠ |   | ۰ | ٠ | 4 | ٠ | ۰ | ٠ | ۰ | ۰ |  | ۰ | ))   | 95 400    |           |
| Egitto  |      |    | p   |    | ٠   | ٠   |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ |   |   | ٠ |   | ۰ | 0 |  | 0 | ))   | 935 300   |           |
| Tàngeri |      |    |     |    |     |     |   |   | ۰ |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | ))   | 400       | 1 151 100 |

#### Possedimenti e mandati:

| Francia .  |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | ۰ | ۰ | ٠ | ٠ |   | 6 |   |   |   |   | ٠ |   | ۰ |   | kmq. 10 469 000 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| Britannia  |   |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ | » 9923 000      |
| Belgio     |   |   | ٠ | ٠ | 0 | 0 |   |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   | ۰ |   |   |   | ٠ | ĸ |   |   | 0 | » 2 439 000     |
| Portogallo |   |   |   |   |   |   |   | ۰ |   |   | ٠ | 0 | ٠ |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | ٠ | » 2 061 000     |
| Italia     |   |   |   | ۰ | ۰ |   |   |   |   |   | ۰ |   | ٠ | ٠ | ٠ | 0 |   | ٠ |   |   | 0 |   | » 2 409 000     |
| Spagna     |   |   | ٠ |   | ٠ | ٠ |   |   | ۰ | ٠ | ٠ |   |   |   |   | ۰ |   |   | ٠ | ٠ | 0 | ۰ | » 348 600       |
| Tàngeri    | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ۰ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ۰ | ٠ | » 27 649 600    |

\*

Da quanto è stato precedentemente esposto apprendiamo che in tutto il continente africano gli stati veramente sovrani attualmente sono due soli, i quali insieme presi coprono una superficie all'incirca di 1.2 milioni di kmq., dei 29.8 che ne misura l'Africa. Ma mentre la Turchia ha perduto ogni potenza politica in Africa, dei 27.6 milioni di kmq. che costituiscono possedimenti diretti o indiretti dei vari stati europei, circa 10.5 fanno parte dell'impero coloniale francese e 9.9 di quello inglese (Egitto escluso): quindi ognuno di questi imperi occupa più di 1/3 della superficie totale del continente nero.

La ripartizione dei territori coloniali in Africa, se prima della guerra sanzionava già stridenti ingiustizie, queste si sono andate aggravando dopo la conclusione della pace con l'accennata distribuzione sotto forma di « mandati » delle colonie ex-tedesche. Infatti se facciamo il rapporto tra la superficie dei possedimenti africani dei vari stati con il numero degli abitanti delle rispettive metropoli, troviamo che il Portogallo à in Africa kmq. 0.34 per abitante; il Belgio 0.31, la Francia 0.26; l'Inghilterra 0.25, mentre l'Italia ne à solo 0.061

Dobbiamo tener presente eziando il valore dei vari possedimenti coloniali: il popolamento ce ne può fornire un indice, sebbene la densità del ricoprimento umano sia, come è facilmente intuibile, oltremodo varia, per i diversi paesi. Così il Congo Belga presenta la densità di 7 abitanti circa per kmq.; i possessi inglesi di quasi 6 in media, i portoghesi di 4, i francesi di 3.4, mentre per gli italiani si scende al di sotto dell'unità (0.9).

A maggior schiarimento aggiungeremo che in alcune colonie inglesi i prodotti vegetali assurgono ad altissmo valore economico; che il sottosuolo dell'Africa Meridionale racchiude i ben noti giacimenti auriferi, dai quali si ritrae la metà della produzione mondiale del preziosissimo metallo; e che il distretto diamantifero di Kimberley è il più ricco del mondo, fornendo esso solo la quasi totalità della pietra preziosa ora messa in commercio. Pure parecchi territori posseduti dalla Francia ànno grande valore, sia per i prodotti del suolo, che per quelli minerari; basti ricordare le fosforiti della Tunisìa, che dànno un terzo del prodotto mondiale di sì fatto importantissimo fertilizzante, il cui uso ogni dì, per i progressi della tecnica agricola, va sempre più estendendosi; inoltre bisogna tener presente che la zona costiera, sotto il dominio o il controllo della Francia, è una zona di popolamento, la quale si presta per colture agricole a tipo europeo. Il Congo Belga alberga enormi ricchezze vegetali e minerarie (rame, diamanti), in gran parte però non ancora valorizzate. Il Portogallo infine difetta di mezzi finanziari e di uomini adatti a sfruttare le cospicue risorse delle ampie colonie che possiede in Africa.

Francia e Inghilterra, ricordiamolo, ànno, per di più, nel loro estesissimo impero coloniale, territori distribuiti in tutte le parti del Mondo terrestre, e che si trovano in ogni condizione di suolo e di clima; quindi offrono maggior varietà di prodotti sì minerali che vegetali ed animali. L'impero coloniale inglese, il più vasto ricordato dalla storia, si stende per kmq. 34.000.000 ed è popolato da 402.200.000 abitanti, ossia la sua superficie corrisponde ad 1/4 circa di quella totale delle terre emerse, e il numero de' suoi abitanti rappresenta ad un dipresso il quarto di quello degli uomini viventi sopra la Terra. L'impero coloniale francese, sebbene di molto inferiore per superficie (kmq. 11.225.000) e per numero di abitanti (56.085.000) a quello della Gran Bretagna, è tuttavia vastissimo e ricchissimo di materie prime svariate.

L'Italia invece, senza voler menomare il valore economico delle nostre colonie, domina in Africa territori in massima di scarsa produttività, sia agricola, che mineraria. La bassa densità del loro popolamento (abitanti per kmq. o.6 in Libia, 3 in Eritrea e 2 in Somàlia) ci addita anche che tali possedimenti non sono suscettibili per ora di assorbire che una piccola parte della produzione industriale della Madre Patria.

Ma in Tripolitania e Cirenaica ferve attualmente un lavoro intensissimo di colonizzazione voluto dal Governo nazionale, che vi à suscitate feconde energie, e la Somàlia attende l'opera dell'uomo per essere messa in valore; l'azienda agricola impiantata dal Duca degli Abruzzi nel Medio Scebeli e quella avviata dal Governo a Genale ci illuminano sul divenire promettente di questa nostra colonia, nella quale per altro, date le condizioni climatiche, non è possibile un esteso e immediato impiego della mano d'opera bianca.

L'Italia, è noto, non è un paese ricco: la sua popolazione è in continua rapida progressione; da 18 milioni che a calcolo eravamo nel 1800, siamo saliti a 25 nel 1861, a 28.5 nel 1881, a 34,6 nel 1911, a 38,7 nel 1921 e a 42,1 nel 1925, con una densità ora di 135 abitanti per kmq.; valore altissimo, solo superato dal Belgio (260), dall'Olanda (218) e dalla Gran Bretagna (181). L'Italia è un paese superpopolato, specie in rapporto con le risorse delle quali può disporre: perciò possiamo spiegarci le vaste proporzioni che è andata assumendo fra noi l'emigrazione, la quale da oltre 100.000 individui nel 1880 è aumentata di anno in anno, salendo a 788.000 nel 1906, per discendere e risalire di bel nuovo, e raggiungere il massimo dei massimi con 872.598 nel 1913. La nostra emigrazione, scemata nel periodo bellico, à ripreso poi con lentezza; nel 1926 gli emigranti furono 283.442.

Per altro l'emigrazione, che per molti anni à costituito per noi una efficace valvola contro l'eccessivo popolamento del patrio suolo, ora è inceppata da odiose restrizioni. Il nostro popolo, sobrio, forte e laborioso, conscio del suo illustre passato; il nostro popolo che nella grande guerra con i più gravi sacrifizi, à combattuto con romana virtù per debellare il nemico, e à riportata la magnifica vittoria, la quale ha dato pace al mondo travagliato; il nostro popolo, che à cooperato in modo mirabile e purtroppo misconosciuto, con sudate fatiche, con la sua forza, con la sua innata ingegnosità e con il suo elevato potere di adattamento, ad arricchire gli altri, à diritto, come gli altri, alla vita.

Malgrado tutti gli sforzi che sotto l'egida del Governo si vanno facendo per una più intensa valorizzazione del territorio del regno e per lo sfruttamento di tutte le risorse delle quali è capace, il bisogno di nuovo spazio è impellente, e l'Italia attende fiduciosa la soluzione dell'arduo problema che permetterà al nostro paese di guardar sicuro in faccia all'avvenire.

Ma tutto il mondo terrestre è ripartito in spazi politici; perfino ne fanno parte le zone sterili dei deserti riarsi, le solitarie e disabitate piccole isole oceaniche, e le terre permanentemente agghiacciate delle regioni polari: tutto è stato occupato, oppure ipotecato da coloro che ànno avuto la somma ventura di sorgere e di svilupparsi prima di noi e di trasformarsi in potenze dominatrici.

Ricordiamo però che i domini coloniali — e la storia ce lo insegna — non sono eterni: essi si formano, si sviluppano, declinano e si dissolvono per ricomporsi talvolta; seguono, cioè, nella loro evoluzione in massima le vicende della potenza politica che li domina. I popoli che non ànno energie umane capaci di valorizzare le ricchezze potenziali del suolo che occupano; quelli che non dispongono dei mezzi necessari e quelli che ànno dato prova di insipienza e di trascuratezza, tanto che, invece di metter in valore territori vasti, non sono riusciti ad altro che a impoverirli, dovranno per fatalità cedere alle nuove energie che si affacciano desiderose di operare e pretendono avere un posto adeguato nel mondo.







### L'AFRICA

NEL 1885, NEL 1914 E NEL 1927











#### LIBIA







#### LIBIA SETTENTRIONALE





#### LIBIA MERIDIONALE



#### TRIPOLITANIA



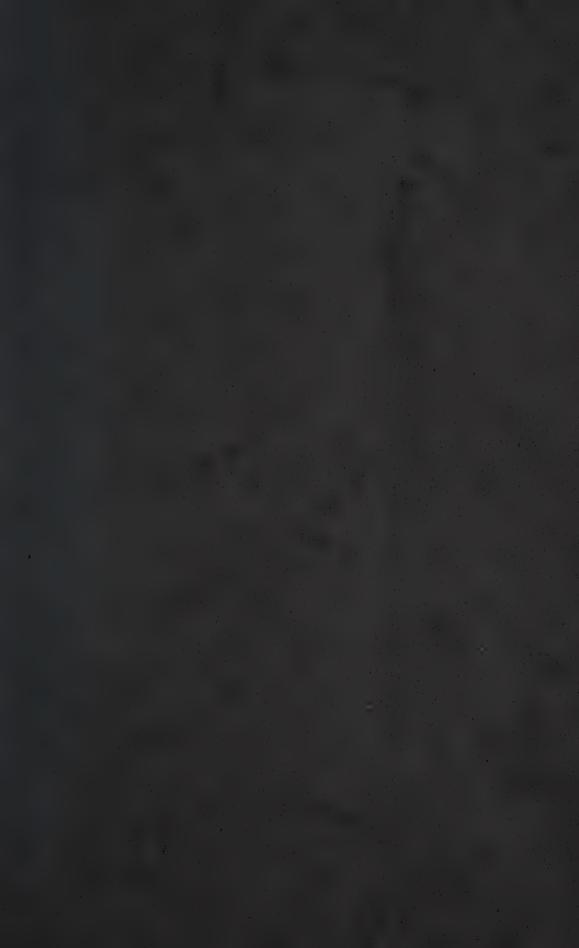





# GEFARÁ E GEBEL





# CIRENAICA





# ALTOPIANO CIRENAICO





# ERITREA E PARSI LIMITROFI









ERITEA:
HAMASEN, MASSAUA, SIRAÉ, ACCHELÉ-GUZAI





## DANCALIA







## SOMALIA MERIDIONALE: Foglio sud; OLTRE GIUBA





## SOMALIA MERIDIONALE: Foglio nord





## SOMALIA SETTENTIONALE E CENTRALE















PANORAMA DI TRIPOLI. - La Oca dei Romani fu una delle 3 illustri città antiche, donde venne il nome di Tripolitania a tutta la regione.



LUNGOMARE CONTE VOLPI, sul quale prospetta la Tripoli moderna, a levante dell'antica.



SCIARA RICCARDO, nella Tripoli nuova (v. piantina nella tavola 7-8).



TRIPOLI: una via del quartiere arabo.



BENGASI: il caratteristico suk (mercato) indigeno.



BENGASI: IL PORTO. — È costituito dallo specchio d'acqua a SW della città, poco profondo; presentemente è in costruzione il porto nuovo.



SUGH EL GIUMAA, nell'oasi di Tripoli, dove ogni venerdi si tiene un mercato affollatissimo.



SUGH EL GIUMAA: il mercato della lana.



TRIPOLI: la piazza del pane.



Sugh el Giumaa: il mercato dei cammelli.



Derna, sul delta dell'uadi omonimo, la più fertile delle oasi libiche, abbondantemente irrigata dalle sorgenti di Bu Mansur. L'oasi ha splendidi giardini di agrumi, di palme, di frutta varie; e unica località in colonia, coltiva anche banani.



NALUT, uno dei più tipici villaggi del Gebel; il nucleo principale dà l'impressione d'una raccolta disordinata di abitazioni in rovina.



NALUT. — Sul Gebel sono frequenti le abitazioni trogloditiche: una parte del villaggio di Nalut è appunto costituita da questo genere di dimore.



GARIAN: abitazioni trogloditiche.



NALUT: il forte turco restaurato dagli italiani. Nalut ha fama di tessere i migliori baraccani e tappeti del Gebel.



EL GUSBAT: il forte costruito dagli spagnuoli sulla collina che domina il paese.



EL GUSBAT: il forte da vicino. — El Gusbat è il centro della migliore zona olearia del Gebel; l'altopiano circostante licesi Msellata.



IEFREN: la moschea e il castello. Il villaggio, uno dei più importanti del Gebel, sorge sparso lungo l'orlo del gradino gebelico.



Tenda di famiglia nomade. — Di genti stabili secondo i nostri concetti ve ne sono poche in Libia; la parte maggiore della popolazione vive attendata.

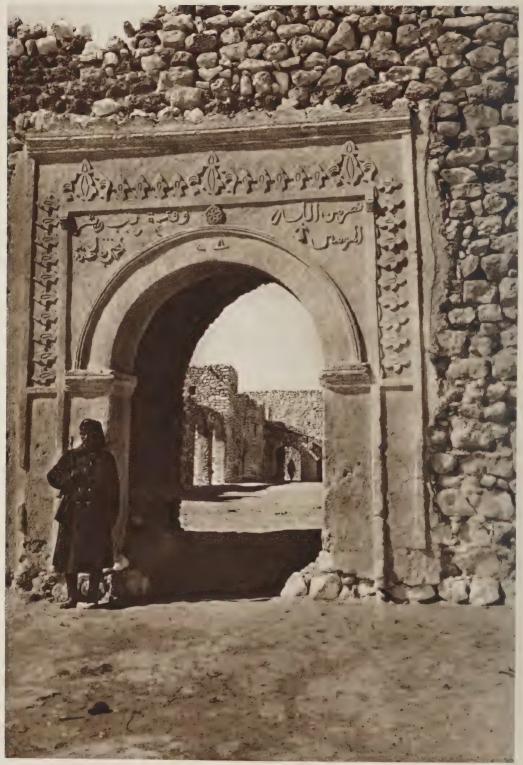

Giarabus: la Porta della Clemenza. — La parte centrale dell'abitato sorge entro apposito recinto ed è costituita da una trentina di fabbricati in pietra.



GIARABUB: la «gubba» o moschea santa di Giarabub, con l'annessa cappella, in cui trovasi la tomba del senusso fondatore della setta.

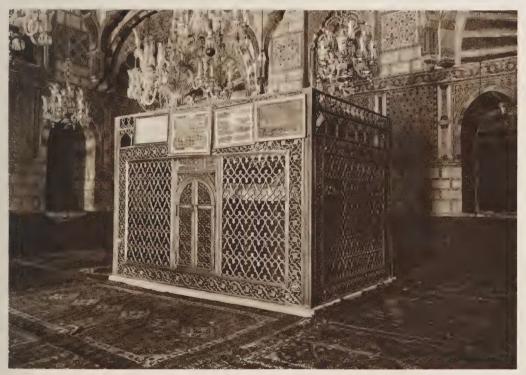

GIARABUB: il sarcofago del senusso, protetto da una cancellata di ottone finemente lavorata.



SABRATHA: l'anfiteatro romano, costrutto durante l'epoca imperiale. Poteva contenere 10.000 spettatori, e questo denota l'importanza che dovette avere allora la città.



Sabratha: a settentrione della città antica, presso la spiaggia, furono dissepolte le rovine del tempio dedicato alla Dea Coelestis.



LEPTIS MAGNA: lavori di scavo intorno all'arco trionfale quadrifronte dedicato a Settimio Severo. — Le rovine di Leptis trovansi ad oriente dell'attuale Homs-Lebda, a circa 3 km. di distanza.



LEPTIS MAGNA: una piscina delle Terme, rivestita di marmi ed adorna di colonne e statue, tra le quali parecchie di valore artistico notevole.



CIRENE: il tempio di Giove. — Cirene ha notevolissima importanza per le rovine della città greca, recentemente messe in luce. Fu la più notevole città della Pentapoli, e si calcola che nei periodi di maggior floridezza abbia toccato una popolazione di parecchie decine di migliaia di abitanti.



APOLLONIA: rovine della basilica. — Apollonia fu il porto di Cirene; è una delle 5 città della Pentapoli (= 5 città), con Berenice (Bengasi), Teuchira-Arsinoè (Tocra) e Tolemaide (Tolmeta).

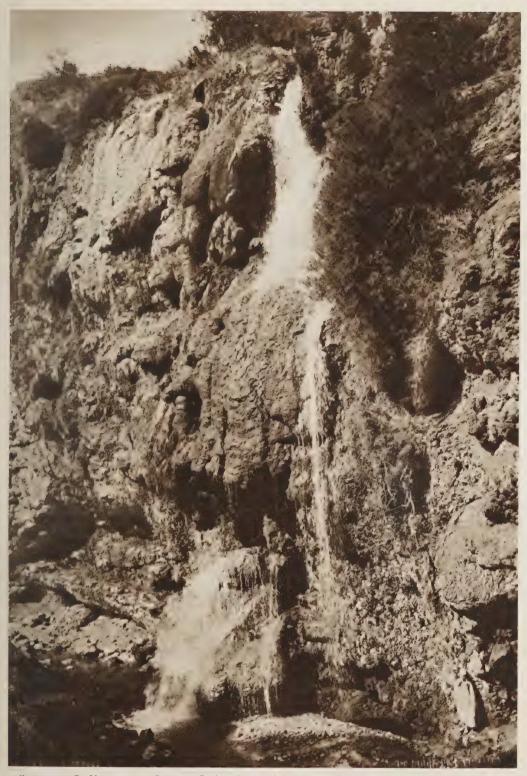

CASCATA DEL BU MANSUR PRESSO DERNA. — Fra le varie sorgenti cirenaiche, quelle del Derna sono le più ricche (Ain Derna e Ain Bu Mansur); ad esse deve l'uadi le sue acque perenni e la città i suoi pingui giardini. Il Bu Mansur, ad un certo punto, precipita con una cascata d'una trentina di metri.



UN GIARDINO DELL'OASI DI TRIPOLI. — L'Oasi copre circa 5000 ettari, extendandosi verso occidente fino a comprendere Cargarers, verso oriente fino a comprendere Tagiura. È la migliore della Tripolitania grazie ai suoi 5000 pozzi di acqua dolce ed abbondante.



PASSAGGIO DAI GIARDINI DELL'OASI ALLA STEPPA. - Si noti la discontinuità del tappeto erboso.

18



PAESAGGIO DEL GARIAN. — E tipicamente diverso dalla sottostante Gefara; terreno in massima collinoso, con ulivi rigogliosi e radi ciuffi di macchia bassa.



SULLA STRADA PER IEFREN. — Si vedono delle palme, le quali tuttavia sono piuttosto rare sull'altopiano, mentre sono frequenti le culture arboree, di olivi, fichi, carrubi, mandorli.



Un'oasi dell'interno, quella di Giarabub, adiacente al paese. La produzione dell'oasi è scarsissima: datteri e qualche po' di legumi.



RINSALDAMENTO O IMBRIGLIAMENTO DELLE DUNE MOBILI; per lo scopo si utilizzano acacie, robinie, tamerici, pioppi, col risultato di contribuire anche all'imboschimento delle zone sabbiose.



CIPRESSI ORIZZONTALI NELL'UADI EL CUF (o Gergerumma), in Cirenaica.



Bosco di ginerri, l'essenza più importante dell'altopiano della Pentapoli. Ben visibile è uno dei terrazzi cirenaici.



UNA CAROVANA in sosta nell'Uadi Derna.



Un olivo secolare nel Garian.



VEGETAZIONE E PASCOLO NELLA ZONA TRA HOMS E EL GUSBAT, una delle migliori del Gebel.



Sistemi indigeni di aratura, coll'aratro primitivo di legno, tirato dal cammello.



COLTIVAZIONE INTENSIVA, irrigua: un agrumeto in una concessione.



Vegetazione nella regione di el Gusbat.



SIDI MESSRI: vivaio sperimentale.



TRIPOLI: una concessione.

ERITREA





MASSAUA: il porto. — La penisoletta qui visibile è quella di Taulud; la diga porta all'altra penisoletta, sulla quale sorge il nucleo principale della città. A destra della diga si vede il porto, e trattasi del cosidetto porto grande, vasto e profondo, il migliore del Mar Rosso.





ASMARA: il quartiere europeo. — La città sorge a 2347 m. sul mare, e questo fa sì che abbia clima ottimo, malgrado la posizione tropicale. È cittadina moderna, con luce elettrica, acqua, larghe strade alherate, fiancheggiate da graziosi villini.



Asmara: la cattedrale.



ASMARA: il teatro.



CHEREN: il quartiere europeo; sullo sfondo il villaggio indigeno.



ADI UGRI. — Il minuscolo capoluogo del Seraè è costruzione prettamente italiana, posta a qualche km. dal villaggio indigeno di Godofelassi.

ERITREA



AMBA TERICA in quel di Senafé. - Le ambe sono elevazioni spianate, dai fianchi dirupati.



It MAREB presso Debároa, dove ancora è fiume con acque perenni o affioranti in tutte le stagioni.



PAESAGGIO DELL'ALTIPIANO fra Adi Ugri e Chenafená. — L'altipiano si presenta per lo più denudato; i pochi residui arborei sono costituiti da acacie, sicomori, euforbie.



GIGANTESCO SICOMORO dell'altipiano.



Vegetazione delle pendici orientali, dove le condizioni climatiche hanno permesso lo sviluppo a formazioni di tipo tropicale umido, con folto sottobosco di arbusti ed erbe.



Nel bassopiano del Barca. — È evidente il tipo xerofilo della vegetazione; a sinistra esemplari di palme dum, i cui noccion si lavorano per ricavarne bottoni.



ELA BARED: viale di una concessione.



AGAVE SISALANA, coltivata per la produzione di fibre tessili, utilizzate per farne stuoie, ceste, sacchi, cordami.





La stretta di Tessenei prima dell'inizio dei lavori: il fiume si apre la via attraverso un banco granitico, che facilitò la costruzione della diga.



LA PIANA DI TESSENEI: veduta generale delle opere di presa, derivazione e scarico.



LA DIGA DI TESSENEI vista da vicino.

ERITREA



DALLOL: sorgenti salate (potassiche).



DALLOL: eccezionale soffione alle sorgenti.



DALLOL: come si raccoglie la potassa.



DALLOL: montagne di sale.

Somalia



Mogadiscio: veduta dal mare.



Mogadiscio: veduta parziale.



Mogadiscio: la festa del 4 novembre. Gli indigeni passano in «fantasia» davanti al palazzo del Governatore.



Mogadiscio: veduta parziale



MERCA: case indigene. - La città sorge sulla costa in corrispondenza di Genale, ma il porto non è di facile approdo.



BARDERA. — Il villaggio è costituito da un centinaio di capanne, quasi tutte circolari a tetto conico, e da qualche edificio in muratura.



GELIB, sul basso Giuba: villaggio di 500 abitanti e sede di residenza.



VILLAGGIO BAGIUNI, nella foresta dell'Oltregiuba, a 100 km. dalla costa.

SOMALIA 41



LA DUNA A UARSCEICH: è formata da una serie di colline sabbiose, di origine eolica, correnti parallele alla costa, che rimane perciò isolata dall'interno.



Costa rocciosa della Somalia sett. — Ricorre frequente nella Somalia sett. il nome bender (= porto): ma i buoni ancoraggi difettano, perche non si tratta di veri porti, ma solo di piccoli rifugi per imbarcazioni indigene, per lo più costituiti dalle foci dei torrenti.



ITALA: piccolo villaggio costiero, con discreto approdo, sede di residenza.



UARSCEICH. — Si vede la scogliera corallina, talora emergente, che accompagna la costa a sud di Obbia; costituisce un grave ostacolo alla navigazione.



BASSO UEBI SCEBELI: il fiume in piena.



MEDIO UEBI SCEBELI: navigazione sul fiume.



IL GIUBA a Dolo.



IL DARROR a Scusciuban.



BOSCAGLIA SOMALA: associazione di piante arbustive, spinose, xerofile, talvolta intercalate da radi alberi (baobab, acacie, euforbie).



Pabsaggio dell'Alto Giuba: boscaglia rada e foresta lungo le sponde del fiume.



Albero dell'incenso: particolarmente diffuso sul versante migiurtino del Golfo di Aden.



AZIENDA SPERIMENTALE DI GENALE: villaggio indigeno e casette dei bianchi.

SOMALIA



GENALE: Canale Cesare Maria De Vecchi.



AZIENDA SPERIMENTALE DI GENALE: piante di cocco e di arancio.



BASSO UEBI SOEBELI: inizi di una concessione; terreno da disboscare e ripulire.



GENALE: preparazione del terreno per la cultura del cotone.



GENALE: la raccolta del cotone.



BASSO UEBI SCEBELI: una concessione nel suo primo anno di vita.



PONTE SULLO SCEBELI, in prossimità del Villaggio Duca degli Abruzzi.



VILLAGGIO DUCA DEGLI ABRUZZI: stazione ferroviaria.

SOMALIA



VILLAGGIO DUCA DEGLI ABRUZZI: Uffici della « Sais ».



VILLAGGIO DUCA DEGLI ABRUZZI: l'oleificio.



VILLAGGIO DUCA DEGLI ABRUZZI: trivellazione di un pozzo.



VILLAGGIO DUCA DEGLI ABRUZZI: motoaratura.



VILLAGGIO DUCA DEGLI ABRUZZI: culture di canna da zucchero.



VILLAGGIO DUCA DEGLI ABRUZZI: trasporto del cotone.



Robi: panorama dai bastioni.



Rodi: ingresso al porto del Mandracchio e forte S. Nicola.

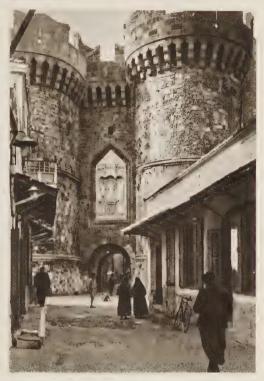

Rodt: porta della marina, volgarmente detta di S. Caterina.



Ropi: il nuovo mercato.



Rodi: la cattedrale e il nuovo palazzo del Governo, presi dal mare.



Rodi: il foro italico (Mandracchio).

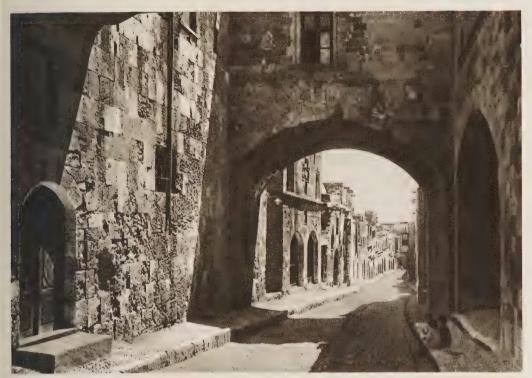

Rodi: via dei Cavalieri.



LINDO coll'acropoli (isola di Rodi).



AFANDO (Rodi): nuovo tratto di strada fra gli olivi.



Coo: il castello.



CALINO: il porto.



STAMPALIA: il castello dei Querini.



ISOLA DI PATMO: il villaggio intorno al mon





## LIBIA.

Superficie kmq. 1.850.000, e cioè: Tripolitania 970.000 e Cirenaica 880.000 kmq.: popolazione ab. 1.070.000; densità media

Superficie kind. 1950stoc, e totte de l'acceptant de la distante per kmq.

La Tripolitania è attualmente divisa in Commissariati regionali: Confine occidentale, cap. Zuara; Garian, cap. Garian; Gefara, cap. Sugh el Giumaa; Leptis, cap. Homs; Regione orientale, cap. Misurata; Zavia, cap. Zavia. Vi è poi un Comando del Sud Tripolitano, diviso in settori (Gadames, Mizda, Orfella) ed un Comando della Sirtica.

La Cirenaica è ripartita nelle circoscrizioni di Cirene, Derna, Barce, Tobruch, Bengasi, e nelle zone militari di Agedabia

Tripoli ab. 60.000, di cui 2/3 indigeni e circa 12.000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi ab. 30.000 dei quali 5000 italiani esclusi i militari: Bengasi a

IL SUOLO. — La Libia — con questo nome è designata ufficialmente la nostra colonia dell'Africa mediterranea — non costituisce una regione geografica nel significato a questa espressione attribuito dai Geografi; essa comprende una fascia litoranea, che si stende dal Capo Agir — ad occidente dell'insenatura di Bu Chemmasc — al G. di Solum, zona che successivamente prende i nomi di Tripolitània, di Sìrtica, di Cirenàica e di Marmàrica (in parte), con i relativi retroterra, in massima molto profondi.

Riguardo al nome di Tripolitania, con il quale anche spesso si suole in senso lato designare l'intera colonia, diremo che esso deriva dalle tre illustri città Sabratha, Oea e Leptis, che sorgevano lungo la sua costiera, nome rimasto alla regione anche quando tali cospicui centri scomparvero e sulle rovine della seconda sorse la Trìpoli odierna, la Taràbulos dei

Turchi.

Il profilo costiero della Tripolitania occidentale costituisce un rebbo della insenatura della Piccola Sirte; esso, dal piccolo promontorio tripolino, prosegue con poco pronunziate arcuature fino a Capo Misurata, per formare poi, voltandosi in modo brusco verso S, la pronunciatissima insenatura triangolare della Grande Sirte, o Golfo di Sidra, che s'addentra nell'entroterra, specie nei pressi di el Mugtaa, le Arae Philaenorum degli antichi geografi, località che costituì il limite fra le zone di influenza greca e fenicia, ambedue essenzialmente limitate alla costa. Di quì comincia la costa stessa a salire verso N, delimitando ad oriente il golfo di Sidra a mezzo dell'aggetto proteso della Circnaica; ridiscende tosto a S e formando il Golfo di Bomba procede all'incirca in senso W-E con due gradini, il primo a Tobruch, l'altro a Ras el Milh, ove si inizia l'accentuata arcuatura del Golfo di Solum.

Lo sviluppo della linea di costa raggiunge 1200 km. fra Tripoli e la Sìrtica; a tale cifra dobbiamo aggiungere km. 700 per la Cirenàica, che à un profilo più frastagliato di quello

proprio della sezione in precedenza ricordata.

La Tripolitania propriamente detta si stende da Capo Agir a C. Misurata; è costituita da una successione di ripiani con orli più elevati e profondamente lavorati dall'erosione. La sua costa in corrispondenza della Piccola Sirte è bassa, sabbiosa, orlata di lagune (sebche). La pianura costiera, Gefara, vasta 13.000 kmq., è un pianoro eroso di roccie antiche, ricoperte da un potente manto di depositi quaternari e recenti continentali, il quale si eleva lentamente verso S fino al ripido ciglio del Gebel: fra questo ed Azizia si trovano dei colli isolati o in gruppi, avanzi di un primo smembrato scaglione dell'altipiano stesso. Il ciglio forma un vero bastione, alto 600-900 m., dell'altipiano detto Gebel, che à forma di un grande arco, il quale si stende dal Golfo di Gabes in Tunisia ai pressi di Homs: nella sezione tripolina gole aspre sembrano dividerlo in vari massicci; G. Nefusa, G. Ièfren (m. 662), G. Gàrian (m. 717), G. Tarhuna (m. 430), Msellata, e altipiano degli Orfella. La maggior altitudine si riscontra nel G. Gàrian; pare sia quella propria del Caf Tegrinna, alto m. 837. È però da tener presente che la parola Gèbel, ossia monte, non indica una

vera montagna a pieghe, ma anche il ciglio rialzato e abruto dell'altipiano.

Nei dintorni di Homs, il Gebel Msellata, inciso da un gran numero di *uidian* spenti, arriva fin quasi al mare, a mezzo delle alture del Mergheb, alte 150 m., dando luogo ad una spiaggia accidentata e scogliosa. La zona pianeggiante va ancora ingrandendosi a S di Misurata, ove, separata dal mare da catene di dune, si stende la grande sebcha di Tauorga, vera salina naturale, nella quale si sperdono i vari *uidian* che scendono dal bordo orientale del territorio degli Orfella. Detta pianura costiera, in massima, si può considerare quale una zona stepposa, costellata da una serie di oasi; fra queste ricorderemo le principali, cioè quelle di Zuara, di Zàuia, di Tripoli (Menscìa e Sahel), di Ain-Zara, di Tagiura, di Homs, di Sliten, di Misurata, ecc.

La superficie dell'altipiano interno — il cui orlo nordico è molto elevato — è interrotta da monconi di rilievi, alcuni de' quali abbastanza elevati, ed è interessata da numerosi solchi scavati da uidian. Trattasi di un enorme scaglione roccioso con stratificazione all'incirca orizzontale, quasi ovunque, però lievemente, inclinata verso S; è formato da rocce di diversa natura, appartenenti al Cretaceo, specie al Mesocretaceo, in vari punti interessate da filoni basaltici. È in massima coperto da una potente coltre quaternaria, che attenua la speciale plastica della roccia sottostante. A S si spinge con altro ciglio fino al margine dell'Hamada.

Tra il lembo sud-orientale dell'altipiano e il Grande Erg tunisino sta l'oasi di Gadames (350 m.), che ebbe già grande importanza commerciale. È la *Cydamus* dei Romani, vestigia de' quali rimangono negli avanzi di costruzioni architettoniche. L'oasi è verdeggiante; la ben nota sorgente, che ne irriga i terreni e li rende feraci, à temperatura elevata (C. 20° 5) e portata costante (l. 40 al sec.). Ad occidente, a km. 100 circa, nel solco di un *uadi*, sta l'oasi di Dergi, estesa quanto all'incirca quella di Gadames, ma più ricca di palmeti: vi si trovano tre sorgenti, la principale delle quali à portata di litri 20 al secondo.

La Sirtica è una zona bassa, sabbiosa, stepposa, prospiciente il Golfo di Sidra (Grande Sirte), che costituisce una specie di anticamera del deserto; infatti essa continua a Sud con il Deserto Sirtico, che si spinge fin contro il bastione roccioso formato dal Gebel es Soda (Montagna Nera) e dagli Harugi es Sod (Monti neri), de' quali fra poco parleremo.

\* \*

Il bassopiano sirtico, che si raccorda con la regione di Tauorga, continua verso oriente nella *Cirenaica* con la pianura costiera, che ne orla l'aggetto roccioso proteso in mare; essa verso N va sempre più restringendosi: a Bengasi è larga 20 km. circa, molto meno a N e a NE, anzi verso Tocra si riduce ad un sottilissimo lembo.

La Cirenaica si può considerare quale una pseudo-penisola montuosa protesa contro il Mediterraneo; consta di un altipiano in massima eocenico costituito da calcari e presenta complessivamente l'aspetto di una ciclopica gradinata. Sopra l'orlo costiero si aderge fino a m. 250-300 il primo ripiano, molto largo a S di Bengasi, ma che va restringendosi di mano in mano che procediamo verso N, anzi in alcuni punti la scarpata stessa scende direttamente a mare. Là ove detto ripiano risulta ampio, appare diviso in due sezioni; una marginale spianata e incisa da solchi, l'altra più interna costituita da una serie di conche. Il secondo gradino si eleva sopra il primo ad altezza oscillante fra 450-600 m.; la sua superficie si mostra alquanto mossa, con colline spianate e valli carsificate; non è riconoscibile il suo andamento nella sezione orientale in corrispondenza di Derna. Infine la zona di culminazione — m. 865 a NE di Slonta — potrebbe costituire un terzo ripiano appena abbozzato e mancante di scarpata che lo delimiti dal secondo. Il rilievo in massima è assai accidentato: presenta numerose traccie di valli. Il piano topografico declina molto lentamente, ma in modo continuo, verso S, fino alla regione delle balte; qui si raccolgono, in bacini chiusi depressi 130-150 m., i numerosi uidian scendenti dall'altipiano e costituenti, nella stagione delle piogge, dei vasti allagamenti, i quali però in breve si riducono di ampiezza e diventano stagni. Nella zona dell'altopiano le forme carsiche non sono rare: infatti troviamo zolle sprofondate, qualche conca, varie valli morte: non mancano nè la presenza della tipica terra rossa, prodotto dalla degradazione dei calcari, nè le tracce di una idrografia rudimentale.

La Marmàrica infine è la regione che si stende ad oriente della Cirenaica; come limite divisorio possiamo ritener la zona bassa, entro cui scorrono l'Uadi Temimi e l'U. Belfarais, che riuniti immettono nel G. di Bomba. Essa si spinge fino al G. di Solum, limite della nostra Libia. È un altopiano poco elevato, formato da vari gradini e costituito da calcari arenacei a banchi orizzontali riferibili al miocene; sì fatti gradini determinano altrettanti ripiani all'incirca paralleli alla costa; non sono orizzontali ma inclinati nel senso della lunghezza e presentano varî bacini appiattiti (seghife). Sale da prima con forte pendenza e si arriva al ciglio che tosto assume l'aspetto di hamada con aree depresse. La zona di elevazione massima, Gebel-el-Acaba, à un'altitudine che si aggira attorno ai 210 m. circa; essa è assai protesa e presenta alcune brevi ondulazioni.

\* \*

L'interno della nostra colonia libica fa parte della grande distesa di deserti africani, ossia più propriamente fa parte integrante dell'immenso Sahara, che si stende come una larga fascia attraverso il continente africano dall'Atlantico al Mar Rosso, e presenta i tipici aspetti morfologici di hamada o deserto a rupi, di serir o deserto a sassi, e di erg o edeien, deserto di sabbie. Il deserto è una dipendenza del clima; la mancanza, o meglio la estrema scarsità di precipitazioni, rende impossibile la formazione di un manto vegetale che protegga la roccia; la cocente insolazione durante la giornata, il raffreddamento molto pronunziato lungo la notte, fanno screpolare, sgretolare, frantumare le roccie in parti sempre più minute, e i frammenti, allorquando raggiungono dimensioni da poter essere spostati dal vento, vengono rotolati e quindi ridotti in elementi sempre più piccoli, sabbie, polveri: queste sono allontanate dalle zone a deserto e disperse sul mare e su le terre; le sabbie invece, alla loro volta mosse dal vento, formano sistemi di catene di dune, con monticelli alti anche un centinaio di metri.

La vastità desolata del deserto è interrotta dalle oasi, spazi minuscoli verdeggianti e alberati perchè vi si trova dell'acqua. Le oasi, siano esse periferiche o centrali, corrispondono in massima a zone depresse rispetto alla ordinata del terreno circostante; spesso anzi costituiscono vere depressioni assolute. Quasi sempre formano aggruppamenti, veri arcipe-

laghi, oppure risultano disposte secondo allineamenti più o meno complessi.

La regione del Gebel tripolino si riannoda, come abbiamo visto, con l'Hamada el Homra (Hamada Rossa), tavolato roccioso, arido, di color rossastro, elevato in media 400-500 s.m.; è oltremodo vasto, giacchè pare copra una superficie di un centinaio di migliaia di kmq. Tale Hamada, mentre degrada con pendio abbastanza dolce verso Gadàmes, dalla parte di S è limitata da un ciglione abruto, pure desolato, detto altopiano di Tinghert, mentre ritulta frastagliato da valloni dalla banda di NE. Verso Oriente, a mezzo dei rilievi di Hassauna, l'Hamada el Homra pare si riannodi al Gebel es-Soda, di cui in appresso.

Contro sì fatto bastione roccioso si stende una vasta zona di aride dune, incorniciata a sua volta a mezzodì dall'*Hamada di Murzùch*, limite nordico del Fezzan. Questa Hamada è pur essa desolata, e con i rilievi più elevati di *Amsach Mellet* sembra ripiegare verso S per protendersi contro i Tassili. Qui si trova *Gat* (m. 706), che con probabilità corrisponde alla romana Rapsa (19 E. V.); essa è l'oasi più interna della Libia italiana, la quale controlla

la strada che passa per la gola di Egheri.

I Tassili formano una catena alta m. 1700 circa, profondamente degradata; costituiscono con i Monti di Tummo (m. 810) forse la parte geologicamente più antica della colonia. Sì fatti rilievi alla loro volta orograficamente sembrano proseguire verso SE con gli Afafi, per innestarsi al grande massiccio del Tibesti, in parte situato entro il nostro territorio. Il Tibesti è un elevato nodo con parecchie cuspidi che superano i m. 2500 di altezza; la cima dell'Era Kohor, del gruppo dell'Emi Koussi, con i suoi 3400 m. di altitudine, pare sia non solo la più elevata del gruppo, ma forse la maggiore altitudine dei rilievi del Sàhara.

Ai piedi meridionali dell'H. di Murzuch troviamo una zona depressa, entro la quale svolgono l'arido loro corso alcuni *uidian:* U. Bergiusc, U. Nessaua, ecc. Qui sorge Mur-

zùch, la capitale del Fezzan ; tosto però verso mezzodì il terreno si rialza e si copre nuovamente di uno spesso manto sabbioso che si protende fin contro ai Tassili. Il Fezzan è in massima una regione coperta di sabbie, oppure un arido deserto roccioso.

I monti del Tibesti verso E scendono su l'altopiano dell'*Erdi*, i cui rilievi superano anche 1000 m. di altitudine (Erdi-ma, m. 1115); esso è diretto in senso SE e spinge la sua testata quasi contro il massiccio di Baso, dell'altipiano di *Erdebe* (m. 1300), che appartiene ai Monti del Sudan.

Tra le testate di queste aride zolle è incisa la vallata di Murdi, solcata da vari uidian, i quali immettono nella depressione di Bodele, collegata a mezzo del solco del Bahr el Ghazal al lago Ciad.

D'altra parte la stessa Hamada el Homra continua ad oriente con il Gebel Soda (Montagna Nera), di natura eruttiva recente, alto tutto al più un migliaio di metri, con i fianchi profondamente incisi da molti uidian. Sembra proseguire a SE con il G. Sciarchiiè e poi con gli Harugi es Sod. A questi monti, alti 600 m. circa, tien dietro una serie di alture poco conosciute, che sembrano arcuarsi verso il gruppo delle oasi di Augila (m. 41) e di Gialo (m. 107). Sì fatto sistema costituisce la frontiera settentrionale del Deserto Libico. e la depressione nella quale si trovano le oasi dianzi ricordate segna il limite fra il Serir di el Chatt e quello di Calanscio, fra il predeserto cirenaico e il Sahara vero e proprio.

Tale limite è tanto più evidente, in quanto risulta costituito da uno o più gradini, che limitano una lunga serie di bacini chiusi disposti da E a W. La direzione dei gradini è segnata dall'allineamento di oasi formato da Maràda (in una conca, orlata dai rilievi del ciglio dell'altipiano, nel solco dell'uadi omonimo, con ricca falda acquifera che rende nossibile una lussuosa vegetazione); da Augila (fusiforme, con palmeti e giardini, con pozzi numerosi di acque lievemente salmastre); da Gialo (forma ovoidale, più estesa della precedente, con numerosi pozzi di acqua in massima più salmastra); da Gicherra (la minore, con pozzi di acque oltremodo salmastre); da Giarabùb, incisa in una conca di calcari del Miocene medio, e situata ad un'altitudine di m. 18. Giarabùb è l'antica metropoli della Senussia con la tomba del fondatore della ben nota confraternita. Infine a SE si stende il gruppo di Siwa, o di Giove Ammone; il fondo di alcune delle sue oasi stà sotto il livello del mare (m. - 25). Da ultimo più a S nel Deserto Libico, la più grande distesa di sabbie, troviamo il gruppo di Cufra — El-Cafra — gli infedeli — (kmq. 17.818), a m. 300-500 di alt., che si può riguardare un vero arcipelago in mezzo alla vastità paurosa del deserto sabbioso; è la residenza attuale dei Senussi. Il primo europeo che vi penetrò fu il Rohlfs nel 1879. Sorgono le oasi entro una vasta conca larga km. 20 e lunga 50 circa, detta Uadi-el-Cafra, a 620 km. a SSW di Giarabùb. Il centro più cospicuo è costituito dalla maggiore, detta el-Giof. In senso lato la zona di Cufra comprende, oltre all'oasi propriamente detta, anche le oasi di Rebiana, Bzema e Tazerbo, scaglionate a NW; un certo numero di pozzi situati sulla linea dell'uadi Zighen; e le oasi meridionali di el Archenu e el Auenàt.

CLIMA. — Oggi non abbiamo ancora una conoscenza completa del clima libico, giacche non tutti i territori della colonia sono da noi effettivamente occupati, e mancano quindi per le zone dell'interno dati precisi, derivati da misurazioni esatte e continuate delle temperature, delle pressioni barometriche, delle precipitazioni.

Ma i tratti fondamentali si possono ciononostante riassumere con relativa facilità, partendo dalle condizioni barometriche del paese. D'estate incombe sopra il Sahara una zona di basse pressioni, zona aspiratrice di venti, che in Libia provoca correnti dirette dal Mediterraneo verso l'interno. Soffiano dunque in questa stagione prevalentemente venti marini, settentrionali e quindi relativamente freschi, ma non piovosi, perchè diretti verso regioni più calde e prive di bastioni montuosi che li costringano a salire ed a condensare il loro vapore. D'inverno il ciclone sahariano sparisce ed è sostituito da zone di alta pressione; sulla Libia si stabiliscono perciò in questa stagione venti prevalentemente diretti dall'interno verso la costa, quindi relativamente caldi, perchè meridionali, ed anche asciutti, data la loro provenienza continentale.

Tuttavia il settentrione libico ha piogge invernali e non estive; la spiegazione di questo fenomeno la troviamo negli spostamenti della cintura di alte pressioni tropicali la quale segue il corso del sole: nell'inverno occupa una posizione tanto meridionale, che il Medi-

terraneo entra nella zona dei venti occidentali, notoriamente piovosi. Ma il fenomeno delle pioggie invernali si spiega anche diversamente: d'inverno il Mediterraneo è più caldo delle terre circostanti, le quali perciò spremono frequenti acquazzoni all'aria umida del mare, che venga a loro contatto. Il ghibli è un vento desertico e soffia particolarmente di primavera (aprile, maggio, anche marzo) o d'autunno (ottobre, anche settembre); è vento molto fastidioso per la gran sabbia che solleva e per il calore che porta; ma gli arabi lo considerano utilissimo, per il fatto che migliora la maturazione della palma dattilifera.

Circa le temperature, le escursioni, le precipitazioni della zona costiera e sublitoranea, ci orienta la tabellina apposita: (A == altitudine s. m.; T == temp. del mese più freddo; t ==

id. di quello più caldo; E = escursione; P = pioggia in mm.).

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |   |   |   | Alt. | 1.   | t.   | E,   | Ρ,    |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|---|---|---|---|------|------|------|------|-------|
| Tripoli  |   |   |   | ٠ | ٠ |   |   | ٠ |   | ٠ |  |    |   | ٠ | ٠ | ٠ |      | 12,5 | 26,8 | 14,3 | 400,7 |
| el Gusba | t |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |  | ٠  |   | ٠ |   |   | 355  | 12,1 | 28,1 | 16,0 | 374,0 |
| Tarhuna  |   | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |  |    | ۰ |   |   | ٠ | 480  | 10,9 | 28,1 | 17,2 | 291,0 |
| Garian   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |   |   |   | 717  | 8,7  | 28,3 | 19,6 | 186,3 |
| Nalut    |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | ٠ | ٠ |  | ٠, |   |   |   |   | 600  | 6,7  | 29,2 | 22,5 | 184,0 |
| Gadames  | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |   | ٠ |   | 350  | 11,1 | 33,6 | 22,5 | 20,8  |
| Bengasi  |   |   |   |   | , |   | ٠ |   |   |   |  | ٠  |   |   |   |   |      | 13,6 | 26,4 | 12,8 | 253,8 |
| Derna    |   |   |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |  |    |   | ٠ |   |   |      | 14,1 | 25,7 | 11,6 | 202,0 |
| Cirene   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |   |   |   | 621  | 9,3  | 23,7 | 14,7 | 483,3 |
| Zauia    |   |   |   |   |   | D |   |   | 0 |   |  |    |   |   |   | 0 |      | 13,8 | 27,6 | 13,8 | 310,0 |
|          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    |   |   |   |   |      |      |      |      |       |

Oltre all'escursione annua (differenza fra le temperature medie del mese più caldo e più freddo) giova, a definire più completamente le condizioni termiche di una località, anche lo studio delle escursioni diurne (== differenze fra i massimi e i minimi che si verificano nel giorno).

A Tripoli le medie massime giornaliere si mantengono al di sopra dei 25,9 centigradi in tutta l'estate, e stanno di fronte a medie minime di 22 o 23 centigradi; in gennaio le medie massime risultano di 15,4 centigradi, le minime di 8,6; ciò significa che l'escursione diurna

oscilla costantemente intorno ai 7 centigradi.

A Bengasi, invece, l'escursione giornaliera invernale è inferiore, di poco, a quella estiva; la prima oscilla fra medie massime di 15-16 centigradi e minime di 10; la seconda fra

medie massime di 30 e minime di 23.

Vien fatto, talvolta, di paragonare il clima della Libia litoranea a quello dell'Italia meridionale, più particolarmente a quello delle città costiere della Sicilia; e il paragone torna molto utile, perchè serve a mettere in evidenza le differenze più o meno salienti che vi sono fra l'uno e l'altro.

Nei riguardi delle temperature, si nota che le medie libiche (litoranee) mensili sono superiori a quelle della Sicilia; leggermente superiori le estive (differenze di 1 al massimo 2 gradi), sensibilmente superiori le altre, particolarmente le primaverili e autunnali (4 centigradi circa); il che significa che si ha nel clima della Libia litoranea una maggiore costanza di alte temperature, ciò che è pure confermato dagli estremi assoluti, che non vanno mai al di sotto dello zero, nè a Tripoli nè a Bengasi, mentre vi scendono frequentemente in Sicilia. Quanto ai massimi assoluti, è interessante notare che a Tripoli ne fu osservato uno di 45,5 centigradi nel 1919, uguale al massimo osservato a Palermo. In ogni modo gli estremi non solamente sono rari, ma anche di breve durata.

Più considerevole ancora, e di maggior importanza pratica, è la differenza che si riscontra nelle precipitazioni; mentre la Sicilia si mantiene in massima al di sopra dei 600 mm. annui, scendiamo ai 400 mm. a Tripoli e a meno di 300 a Bengasi; inoltre in Libia è anche più limitato il periodo piovoso, che tende a restringersi ai soli mesi invernali, mentre in Sicilia cadono frequenti precipitazioni anche in quelli primaverili e autunnali. Infine sono da ricordare la torrenzialità delle precipitazioni, la quale fa sì che l'utilità sia molto inferiore di quanto indichi la quantità, e l'incostanza del valore annuo; a Tripoli si ebbero, nel 1894, ben 726 mm. di pioggia, contro 214,2 dell'anno seguente! Zuara ebbe nel 1922 solo 168,7 mm. e 594,5 nel 1925; Homs 86,4 nel 1920 e 404,4 nel 1925; Cirene appena 102 nell'inverno 1915-16 e ben 919 in quello 1923-24!

Verso l'interno libico, in seguito all'aumento della continentalità, crescono le medie estive e diminuiscono quelle invernali, e conseguentemente le escursioni termiche diurne ed annue si fanno via via più elevate. Ciò vale per la Gefara, in cui trovasi Azizia, che avrebbe registrato (forse per cause eccezionali) una delle massime temperature finora riscontrate sul globo: 58 centigradi all'ombra; e ciò vale anche per il Gebel, sia tripolitano che cirenaico, sui quali gli effetti dell'altitudine sono affatto modesti. Si cita il caso di Riaina, nel centro del Gebel tripolitano, con temperature medie estive che possono superare i 37 centigradi. Malgrado ciò, le temperature invernali possono scendere, in ambedue i casi, anche sotto lo zero e, sia pure rarissimamente, vi appare anche la neve. Anche le precipitazioni diminuiscono verso l'interno tripolitano, come ben si rileva dalla tabellina; la Gefara si mantiene già al di sotto dei 250 mm. (Azizia 217,1) e nel Gebel si scende a meno di 200, tranne che nella sua parte orientale (Cussabat, Tarhuna) più favorita, forse per la vicinanza al mare.

Più a mezzogiorno ancora si entra in una regione veramente arida e tipicamente deser-

tica; i 20 mm. di pioggia segnati da Gadames sono indicatori.

Anche ad oriente della Tripolitania, cioè nella Sirtica, le precipitazioni diminuiscono, ed è oltremodo arida anche la Marmarica. Invece si contraddistingue per una sensibile maggiore piovosità l'altopiano cirenaico; mancano, per questa regione, misure esatte, ma si può ritenere che le zone più elevate dello stesso ricevano un quantitativo di pioggia almeno doppio di quello che cade sulla costa. Verso l'interno, però, le precipitazioni diminuiscono nuovamente coll'altitudine, e si entra rapidamente in regioni aride e desertiche.

Per il clima di Cufra possiamo ricordare i dati di Rholfs e di Rosita Forbes, che la visitarono il primo in agosto, la seconda in gennaio: minimo assoluto d'agosto 16,7 centigradi, massimo assoluto 46,6; temperatura al levare del sole, sempre in agosto, 20,7 centigradi, al tramonto 31,1, alle 3 pomeridiane 37,2; massimo d'un giorno di gennaio 23.

centigradi, minimo dello stesso giorno 5.

Muta nel mezzogiorno libico anche il regime delle scarsissime precipitazioni; da invernali, quali sono lungo la zona costiera e sublitoranea, si trasformano in estive, il che non deve affatto meravigliare, quando si pensi alle basse pressioni che d'estate stazionano sul Sahara. Tali pioggie, quando cadono — giacchè possono anche interamente mancare per anni — lo fanno sotto forma di violenti acquazzoni. Però i bastioni montuosi — quello del Tibesti nel nostro caso — costituiscono isole di maggiore piovosità, per ragioni evidenti.

Volendo riassumere quanto siamo andati esponendo, si potrebbe dire che in Libia sono rappresentati vari tipi climatici: vi troviamo una zona litoranea a clima mediterraneo, e cioè temperato caldo con siccità estiva, particolarmente evidente nella Tripolitania costiera e nel versante marittimo della Cirenaica peninsulare; una zona pure temperata calda, o subtropicale, semiarida, perciò steppica, immediatamente retrostante alla prima, che s'affaccia talvolta anche al mare, come nella Sirtica e Marmarica; infine, retrostante alla zona steppica, una zona desertica, vastissima, subtropicale, arida. I limiti di tali zone non sono facili a stabilire, perchè esse trapassano gradualmente l'una nell'altra, e perchè gli altopiani complicano la situazione. Da notare che il Gebel tripolitano si interpone fra la zona steppica e la desertica, mentre l'altopiano cirenaico segue immediatamente alla zona costiera; ciò fa sì che quest'ultimo venga a trovarsi in condizioni molto più favorevoli del Gebel tripolino ed abbia quindi davanti a sè un avvenire agricolo e turistico molto più promettente.

IDROGRAFIA. — La Libia non annovera corsi fluviali subaerei perenni, e il fenomeno trova spiegazione non solamente nella scarsità delle precipitazioni, che è più o meno assoluta solo nel retroterra, ma anche nella natura dei terreni, frequentemente calcarei e perciò permeabili. La fitta rete di uidian, che la carta registra, rappresenta i solchi, talvolta larghi e profondi, di piene temporanee, anche se imponenti, e sono rarissimi quelli con acque perenni, come l'uadi Ramle, l'uadi Caàn, l'uadi Lebda, tutti ad oriente di Tripoli, e taluni altri provenienti dall'altopiano di Barca, e cioè l'uadi Derna, l'uadi el Atrun, l'uadi Sciuaar. Altri uidian, fra i quali anche taluni maggiori, come il Sofeggin, lo Zemzen, il Bei, hanno acqua nel subalveo e la convogliano a mare o a qualche stagno; quello di Tauorga, il maggiore di tutti, ha in parte un'origine di questo genere.

Frequenti sono, nella zona litoranea tripolitana, gli stagni, talmente poveri d'acqua, che nella stagione estiva rimangono prosciugati (sebcha), dando luogo anche alla formazione di zone saline (mellahe). Quest'ultime sono estese particolarmente verso il confine tunisino (Bu Chemmasc, che sta per essere industrializzata per l'estrazione dei sali potassici); ma anche presso Zuara, el Agelat, Tauorga; stagni trovansi anche presso Gadames e altrove nell'interno. Ciò premesso occorre però notare che l'acqua, ai fini agricoli, non manca in modo assoluto; v'è una falda freatica, abbondante, vi sono sorgenti, e forse non mancano neppure le falde artesiane.

La falda freatica è quella che ha maggiore importanza, come si rileva più oltre nei cenni agrologici; è più o meno profonda, a seconda della distanza dalla costa (8-16 metri sulla costa, 42 ad Azizia, 64 a Bir Lella, 80 più oltre nell'interno), ma non dà acqua ugualmente buona ovunque, risultando talvolta salmastra, specialmente nei pressi delle sebche e mellahe, dove il fenomeno della salinità assume il massimo di intensità. Profonde sono generalmente anche le falde della Cirenaica (1), e anche qui accade di trovare, qua e là, acque salmastre. Tale fatto si ripercuote naturalmente sulla vegetazione, che deve avere particolari facoltà di adattamento; e la palma dattilifera, così caratteristica della regione, è appunto fra le

piante più resistenti in questi riguardi, seguita dall'olivo, dalla vite, dal sorgo.

Meno abbondanti delle acque freatiche sono le sorgive. Se ne trovano in vicinanza di Tripoli, presso Tagiura, presso Ain Zara, presso Tauorga, beneficata da un'importante sorgente della portata non inferiore ai 3 m. cubi al secondo; ma sono frequenti soprattutto nel Gebel, sgorganti dai piedi della scarpata, al margine della Gefara, o nelle profondità dei valloni che lo solcano in tutti i sensi. Sorgenti numerose ha pure la Cirenaica, fra le quali vanno ricordate in modo particolare quelle di Derna, con portate di 350-400 litri al secondo, quelle di el Atrum di 100 litri, quelle di Cirene (Ain Sciahat o fonte d'Apollo) con portate di 18 litri, e quelle di Ain Mara. Sono appunto le sorgenti ora notate che danno origine ai citati uidian perenni, unici della Cirenaica.

Quanto alle acque artesiane, non è ancora possibile dire una parola definitiva. Si sa che numerosi esperimenti di trivellazioni non hanno sempre dato risultati sodisfacenti e che la disposizione degli strati non è, per lo meno in molti posti, favorevole a tali falde. Le seconde falde freatiche hanno invece compensato largamente le fatiche e le spese delle perforazioni.

VEGETAZIONE. — La Libia, coll'aridità del suo clima, non può naturalmente essere vestita d'una fitta vegetazione; la parte di gran lunga maggiore del suo territorio è anzi occupata dal deserto vero e proprio, con hamade (deserto roccioso), serir (deserto a sassi) ed edeien (deserto a dune), e con pochissime interruzioni, nei luoghi depressi in confronto del terreno circostante, là dove affiorano acque e si costituiscono oasi.

Verso la costa, però, a mano a mano che le precipitazioni e l'acqua nel sottosuolo si fanno più abbondanti, anche la copertura vegetale del suolo diviene via via più fitta, e si entra in una zona di steppe e di cespugliati, ma non priva affatto di alberi di alto fusto, anzi in qualche

punto anche boscata, come ad esempio ed in misura notevole nel Gebel cirenaico.

Questa zona costituisce, floristicamente, l'estremo margine meridionale della grande provincia mediterranea, con specie uguali a quelle dei paesi che al nostro mare fanno corona, uguali quindi anche a quelle della nostra Italia meridionale; anche fisionomicamente il paragone calza, tanto che nelle descrizioni della vegetazione libica ricorre spesso il termine di macchia, che è appunto tipico della flora mediterranea in genere. Ma la zona litoranea libica presenta in più anche elementi floristici africani, e questo deriva appunto dalla sua posizione marginale, e perciò di transizione; fra questi elementi è tipica la palma del dattero, che dà alla fisionomia del paesaggio un carattere affatto speciale.

Questo in generale. Nei particolari, la copertura del suolo e la composizione floristica del manto vegetale variano grandemente da luogo a luogo. Predomina la steppa xerofila pura e semplice nella Sirtica, nella Marmarica interna, nel versante meridionale dall'altipiano di Barca (eccettuato il Siruàl), nelle sezioni interne del Gebel tripolino; nelle zone

<sup>(1)</sup> Ricerche recenti, effettuate in località el Rahaba, nella piana bengasina, hanno peraltro rinvenuto ingenti quantità d'acqua alla profondità di soli 12 metri!

salmastre, intorno alle sebche e mellahe, prospera una più o meno fitta vegetazione alofita, con erbe carnose e grasse; stepposa è anche la Gefara, ma con tappeto più folto, essendo anche più o meno fittamente costellata di oasi, con palmeti, oliveti, alberi da frutto, e coltivazioni varie, intense e irrigue verso la costa, asciutte nell'interno; steppa abbastanza folta è pure quella della piana bengasina, della Marmarica litoranea, di alcune zone più favorite del Gebel tripolitano. Sul Gebel e sull'altopiano cirenaico è tuttavia più frequente, e talvolta vi predomina, la macchia, con arbusti sempreverdi mediterranei, quali il timo, il rosmarino, il mirto, il lentisco, il corbezzolo, il carrubo, il ginepro; macchia rada e poco alberata in Tripolitania, dove la si trova intramezzata da colture di olivi, fichi, carrubi, o da zone steppose di alfa; più folta e sovente boscata in Cirenaica, con cipressi, pini d'A-

leppo, lecci, quercie coccifere, carrubi, lauri, ginepri fenicei, olivi inselvatichiti.

Il ginepro rappresenta l'essenza più importante e diffusa dell'altipiano della Pentapoli, costituendo oltre metà della massa legnosa disponibile, ed essendo largamente utilizzato per

costituendo oltre meta della massa legnosa disponibile, ed essendo largamente utilizzato per ricavarne legna da ardere e carbone. Lo si trova di tutte le dimensioni, essendo talvolta confuso nel resto della macchia come semplice arbusto e raggiungendo altrove un'altezza di 5-6 metri ed anche più. Utili, qualora l'utilizzazione si dimostrasse conveniente, possono risultare anche le sue bacche: esperimenti industriali recenti hanno dimostrato che da un quintale di materia prima si possono ricavare circa 7 litri di alcool a 93º e circa 2 kg. di essenza di buona qualità. Al secondo posto per importanza sta il lentisco, specialmente diffuso nella zona di Cirene, i cui frutti, secondo esperimenti fatti, danno un olio aromatico assai conveniente in saponeria. Il tronco è dagli indigeni sfruttato per ricavarne carbone. È rarissimo invece il cipresso orizzontale, dai tronchi altissimi di legname duro e pregevole, e raro è pure il pino d'Aleppo. Del carrubo si utilizzano i frutti nell'alimentazione del bestiame.

Infine possiamo menzionare in questo capitolo anche gli olivi gentili (Bengasi, Derna) e inselvatichiti. Si calcola che le piante di olivo esistenti allo stato selvatico nella fascia da Barce a Cirene e Derna salgano alla cifra cospicua di ben 2 milioni! Dell'olivo si utilizzano i frutti, i quali presentano un discreto sviluppo e danno anche una buona resa d'olio comme-

stibile finissimo

Quanto alla steppa, occorre notare che predominano le formazioni aperte, costituite cioè in modo che il tappeto erboso non risulta continuo, ma interrotto e intramezzato da spazi vuoti di terreno nudo, e trattasi in prevalenza di piante annuali, che inverdiscono all'epoca delle piogge, ma per breve tempo, dimodochè rimangono secche per la maggior parte dell'anno.

LE GENTI. — *In Tripolitania:* arabi 200.000; berberi 135.000, arabo-berberi 180.000, cologhli 35.000 (discendenti da unioni di turchi con donne indigene), israeliti 16.000. Com-

plessivamente 585.000 abitanti in cifra tonda, fra cui 18.000 italiani.

Si hanno inoltre circa 110.000 abitanti nel Fezzan, distribuiti come segue: 25.000 nella vallata dello Sciati; 35.000 in quella dello Scerghi e Gharbi; 6.000 in quella degli uidian Otba e Nessaua; 30.000 nella depressione di El Hofra; 6.000 nell'Uadi Echema; 1000 nelle oasi orientali di Fugha, Uau, ecc. Abitanti 8000 contano le oasi del Giofra, di cui 3000 nel capoluogo Socna e il resto nelle località di Hon, Ueddan, e Chesir.

Lingua araba e religione musulmana di rito malechita, tranne poche eccezioni di berberi

che hanno conservato il loro dialetto e professano il rito ibadita.

\* \*

In Cirenaica: berberi o arabo-berberi 100.000, arabi 80.000, cologhli 4000, cretesi 700, negri 1000, israeliti 3700. — Europei 10.000, quasi tutti italiani.

Non è compresa, nelle cifre esposte, la popolazione delle oasi interne del deserto libico. Si attribuiscono 1500 abitanti ad Augila; 3000 a Gialo; 500 a Gicherra; 3800 al complesso arcipelago di Cufra, di cui 3300 nell'oasi di Cufra propriamente detta.

Lingua araba; nell'oasi di Augila si parla il berbero. Religione musulmana di rito

malechita.

\* \*

La popolazione odierna della Libia, nella sua preponderante maggioranza, è costituita dalla fusione di due elementi etnici affatto diversi: camitico l'uno, il berbero, cioè quello che possiamo considerare autoctono, semitico l'altro, e cioè l'arabo, entrato nel paese dal secolo vi in poi, e particolarmente numeroso dopo il 1000; fusione oggi tanto avanzata, che una distinzione netta e precisa di tribù arabe e di tribù berbere non è più giustificata etnograficamente, tranne che per pochi berberi di Zuara e del Gebel Nefusa, che hanno mantenuto dialetto, riti religiosi e costumanze proprie, ai quali, per la Cirenaica, debbonsi aggiungere gli abitanti di Augila e Gialo, che parlano tuttora un dialetto berbero. In contrapposto non è possibile, allo stato attuale delle nostre conoscenze, citare neppure una tribù che abbia mantenuto integralmente le caratteristiche proprie della razza araba.

Tuttavia nelle statistiche, ed anche in quella riassuntiva premessa alla presente disamina, l'elemento arabo continua a figurare a sè, accanto a quello berbero o arabo - berbero, e questo malgrado la comunanza di lingua, l'araba, parlata da tutte le popolazioni libiche, e malgrado la comunanza di religione, la musulmana di rito prevalentemente malechita, protessata sia dagli arabi che dagli arabo-berberi. Si spiega questa apparente contraddizione notando che la distinzione è fatta in base alle presunte origini delle varie tribù, quali si possono rintracciare e identificare attraverso la tradizione, la storia e i confronti onomastici; è con questo mezzo che si venne a fissare a circa 1/3 del totale la quota araba nel complesso della popolazione libica, rimanendo tuttavia invariata l'affermazione che il fondo della stessa

rimane essenzialmente berbero.

Indagini sistematiche, intese a rivelarci in qual misura siano conservate, presso le varie tribù libiche, le caratteristiche somatiche dell'una e dell'altra razza non sono ancora state compiute. Tali caratteristiche ci sono però note attraverso gli studi di vari autori e permettono di affermare che esemplari tipici sia dell'una che dell'altra esistono anche nella nostra colonia. Dell'arabo si può dire che è snello, agile, di statura elevata, di movenze eleganti, dolicocefalo o mesocefalo; più basso di statura il berbero, che si rivela pure tozzo e grossolano, brachicefalo, o anche dolicocefalo con ipsocefalia.

Passiamo ora a ricordare le presunte origini dei due gruppi fondamentali libici.

I berberi, secondo la tradizione ed anche secondo la storia, discenderebbero da due grandi ceppi: berberi el Branes e berberi Madghis. Sarebbero berberi Branes gli Hauara, citati soventemente nella storia delle lotte contro gli arabi invasori; discendenze e diramazioni di questo grande ceppo furono accertate in Tripolitania, e precisamente nei territori della Msellata, del Garian, degli Orfella, di Misurata, di Homs (Silin), di Mizda (tra gli Ulàd Bu Gef); nel Fezzan (Beni al Chattab) e fra i Tuaregh Azgher.

Di ceppo Madghis sarebbero invece i Zenata, con diramazioni e nomi esistenti ancor oggi nel Garian e Iefren, a ez-Zintan, nell'Ursceffana; i Nefusa, dai quali prese nome il Ge-

bel omonimo; e i Lauata, della Tripolitania orientale e della Cirenaica.

La conquista araba della Libia risale già al secolo VII, ma dal punto di vista dell'insediamento dell'elemento arabo nel paese hanno importanza infinitamente maggiore le migrazioni avvenute quattro secoli più tardi, dalle quali soltanto data la progressiva arabizzazione delle autoctone tribù berbere, ed anche la progressiva fusione dell'elemento conquistatore con quello sottomesso. Tuttavia gli arabi riuscirono sempre a mantenere una specie di predominio sulla popolazione berbera, tanto da esigerne tributi.

Le immigrazioni sopra accennate sarebbero avvenute in due tempi e due sarebbero anche i gruppi di tribù cui i nuovi venuti diedero origine. Primi ad entrare in paese furono i Beni Hilal, seguiti dopo non molto dai Beni Sulèim. Risulterebbero pertinenti ai Beni Hilal: gli Ulad Sciukr nella Msellata, gli Ulad Gemba di Socna, gli Ulad Atira, Scebel e Zugli del Gebel Nefusa, gli Ulad Yussef, Slima, Bu Rahma, El Mahdi, Maharref di Tarhuna; ai Beni Suleim gli Ulad di Homs (Nomè e el Ahmed), gli Ulad Sola e Beni Hariz di Zauia, gli En Nuail di Zuara, i Beni Arad e èl Hagiarsi di Tripoli, gli Hamain di Zliten, i Beni Salbun di Misurata, gli el Burcat di Tarhuna, gli Ulad Sinan del Nefusa, gli Sleman e Riah di Socna; dai Beni Suleim deriverebbero infine anche quasi tutte le tribù arabe della Cirenaica.

Accanto ad arabi ed arabo-berberi, vivono in Libia gruppi etnici minori, fra i quali abbiamo citato in prima linea i cologhli, i quali non hanno caratteri speciali di distinzione e tutt'al più riproducono le sembianze della razza d'origine, contrariamente agli ebrei, i quali sono l'unico popolo che in Libia abbia saputo mantenersi intatto e sfuggire all'arabizzazione. Gli ebrei attuali non sono che in minima parte discendenti dagli emigrati al tempo dei Tolomei dall'Egitto, e di Antioco Epifane e di Vespasiano dalla Palestina, essendo stati dispersi e distrutti dalle conquiste arabe; sono invece provenienti dalla Spagna e dalle Baleari, specialmente in seguito alla espulsione generale seguita alla presa di Granada.

Non risultano citati, nella nostra statistica, i negri; tuttavia essi vanno ricordati qui, per avere dato anch'essi qualche contributo di sangue alle popolazioni libiche, sia pure minimo. Essi sono di origine schiava e furono importati dal Sudan, ma in parte almeno trattasi anche di immigrazione avvenuta al seguito del commercio carovaniero, una volta fiorente attraverso il Sahara. In ogni modo sono rarissime le cabile di negri o mulatti (Tauorga); vien fatto però di trovare talvolta il vocabolo fezzanesi, per indicare un miscuglio di arabi, berberi e

negri del Sudan.

\* \*

Caratteristica tipica delle popolazioni libiche è il *nomadismo*. Di genti stabili, secondo i nostri concetti, ve ne sono pure, ma ben poche, cioè quelle dei centri urbani; [in Cirenaica] e di poche altre località minori [in Tripolitania], rappresentate dalle oasi irrigue della zona litoranea e dai villaggi del Gebel, sorti intorno a diruti castelli (*gasr*). Le abitazioni di questi villaggi sono spesso costituite da scavi sotterranei (trogloditismo).

Tuttavia anche nel nomadismo vi sono dei gradi di intensità, e gli studiosi hanno infatti distinto tre categorie o tipi di tribù, con caratteristiche diverse dal punto di vista del nomadismo. Talune hanno dimore abituali in sedi determinate e tutt'al più si spostano entro ambiti ristretti, per ragioni d'acqua, di semina e raccolto, di pascolo: e sono tribù d'un nomadismo tanto limitato, che furon dette sedentarie; in altre tribù il nomadismo è più accentuato, sia che si tratti di maggior frequenza nel cambiamento di sedi, o di maggior ampiezza di spostamenti; e si hanno allora i semi-nomadi; quando infine il nomadismo riguarda mete lontane, non sempre costanti, ed allontana le tribù per lunghi periodi di tempo dai territori di riconosciuta pertinenza loro, si hanno i nomadi veri e propri, costretti a vagare e a frazionarsi per ragioni di esistenza. Giacchè non bisogna dimenticare che il nomadismo è un modo di vita imposto dall'ambiente, modo di vita al quale devono sottostare berberi e arabi indistintamente, essendo anche stata dimostrata errata la distinzione di arabi nomadi e berberi sedentari e agricoltori. Distinzione tanto più inesatta, in quanto il nomadismo non comprende solo i pastori, ma anche gli agricoltori, costretti a recarsi nella steppa per la semina e la raccolta dei cereali.

\* \*

La quasi totalità delle popolazioni libiche è musulmana, e cioè sunnita di rito malechita, tranne i pochi berberi che hanno mantenuto il rito ibadita. Sunniti di rito malechita sono anche i Senussi, la cui confraternita o setta, fondata dall'algerino Sidi Mohamed ben All es-Senussi, ha non solo contenuto religioso, in quanto si propone di restaurare l'antica purezza nell'islamismo, ma anche politico-commerciale-militare, avendo costituito un vero e proprio governo di fatto, con capi scelti e stipendiati, inviati a reggere le numerose zauie sparse ovunque, e con redditi propri, imposti e raccolti fra le popolazioni aderenti o costrette ad aderire. Le zauie erano e sono insieme moschea, scuola, convento, rifugio, stazione commerciale e militare, e rappresentano quindi centri di attrazione per le popolazioni nomadi della regione in cui si trovano. Se a queste particolari condizioni create dal Senussismo noi aggiungiamo il fanatismo, già innato a quelle popolazioni, allora comprendiamo facilmente la posizione di lotta assunta dalla confraternita nei confronti dell'Italia.

Nei riguardi delle missioni, la Libia comprende oggi 2 vicariati: quello della Tripolitania e quello della Cirenaica. I cattolici ammonterebbero presentemente a 20000 in

cifra tonda.

AGRICOLTURA E INDUSTRIE. — Agrologicamente la *Tripolitania* fa parte delle regioni di clima arido, nelle quali le zone coltivate, o comunque passibili di sfruttamento, sono, rispetto alla superficie totale, oltremodo rare e limitate. Però, se le precipitazioni sono scarse, e malgrado l'assenza di corsi fluviali perenni, non si può dire che l'acqua manchi in via assoluta; la costituzione dei terreni è tale, che alla circolazione subaerea se ne sostituisce una sotterranea, che va al mare; evidentemente il livello della falda acquea sarà tanto meno profondo, e quindi tanto più facile a raggiungersi, quanto più il terreno scende e ci si avvicina alla costa, presso la quale bastano i pozzi talvolta primitivi dell'uomo a procurare il prezioso elemento fecondatore all'agricoltura.

Nella Gefara costiera sono perciò frequenti le colture irrigue intensive, nei così detti suani, piccoli giardini circondati da recinto, muniti d'un pozzo, dal quale l'acqua si estrae col sussidio animale. Palme da datteri sono la principale coltura dei suani, fra i cereali si coltiva l'orzo e in misura più limitata il frumento, il sorgo e il granturco; fra le piante industriali il tabacco e la henna, olivi ed alberi da frutto (agrumi, fichi, granati, peschi, mandorli, albicocchi, peri), e poi ortaggi (pomodori, patate, peperoni, carote, cipolle, cetrioli, zucchini),

e legumi (fave, piselli).

Dove l'acqua scarseggia e non è possibile l'irrigazione, o lo è solo parzialmente, sono invece frequenti i ginanat, cioè i poderi a colture asciutte; il genan (sing. di ginanat) utilizza però le acque piovane invernali, e per tale scopo prepara cisterne e dispone opportunamente i terreni, dividendoli ed arginandoli, munendoli di collettori d'acqua e di fossette distributrici; questo fatto spiega la frequenza dei ginanat nella fascia pregebelica, particolarmente adatta a raccogliere le acque scendenti lungo la scarpata dell'altipiano. Altra zona è costituita dalla Msellata, specialmente da quel di el Gusbat. Culture principali l'olivo e gli alberi fruttiferi, compresa la vite; secondarie gli ortaggi, i legumi, i cereali; rara la palma del dattero.

Infine distingueremo ancora, colla terminologia indigena, i gaba o menga, coltivazioni estese, senza recinto, nelle quali alle colture arboree (olivi e fichi) sono associate le cereacole, estensive, specialmente l'orzo; questo tipo di coltura è particolarmente esteso nel Gebel. Più oltre, verso l'interno, comincia il predominio della zona steppica dapprima, di quella desertica poi, e le colture si riducono alle rarissime oasi, località comunemente depresse rispetto ai terreni circostanti, nelle quali è ancora possibile raggiungere l'acqua; e si ripete perciò, in queste, il tipo di coltivazione irrigua dei suani, con le stesse identiche colture.

Ai tre tipi di coltivazione indigena dovrà ispirarsi anche la nostra attività colonica, con qualche variante. Avremo cioè, secondo una relazione di tecnici, nella Gefara costiera e nelle zone irrigabili in genere, l'azienda intensiva, con larga proporzione di culture irrigue, esclusa la palma del dattero, che è fondamento del suani indigeno, ma di poca convenienza per il nostro. Nella Gefara interna e nel Gebel retrostante, là dove è possibile l'inondazione invernale, avremo l'azienda estensiva con tutti gli alberi fruttiferi dei paesi caldi, ed anche cerealicola. Nelle rimanenti zone steppiche utilizzabili avremo infine l'azienda estensiva asciutta, a colture arboree xerofile, quali l'olivo, la vite, il mandorlo, il fico, il carrubo, intramezzate da coltivazioni cerealicole, soprattutto orzo.

Da quanto precede si desume che la Tripolitania agricola, colonizzabile, è quella settentrionale, costituita dalla Gefara e dal margine settentrionale del Gebel, compresi i ripiani di Tarhuna, della Msellata e del retroterra di Homs. Questo territorio ha una superficie approssimata di 45.000 kmq.; ma tolti i terreni rocciosi, o dunosi, o salati, restano per la colonizzazione agraria 17.600 kmq., cioè 1.760.000 ettari, dei quali solo una minima parte è presentemente appoderata. Quanto ai terreni irrigui, diremo che si calcolano a 240.000 ettari circa, per lo più distribuiti lungo la costiera settentrionale, ma saltuariamente anche nella Gefara ed in qualche zona del Gebel, oltrechè nella regione di Tauorca beneficata dalla nota sorgente.

\* \*

In *Cirenaica* il problema dello sfruttamento idrico è in sostanza identico a quello tripolitano. Anche là c'è un altopiano, il quale colla sua costituzione calcarea favorisce la penetrazione delle acque nel terreno; e abbiamo quindi una circolazione sotterranea, che in parte

va direttamente a mare, e in parte si estrinseca in numerose sorgenti, non solo in vicinanza della costa, cioè alle basi dell'altopiano, ma anche nell'interno dello stesso. Ora: acqua sorgiva significa, nel campo agricolo, possibilità di colture irrigue, che potranno valersi

anche dell'acqua ipogea estratta eventualmente per mezzo dei pozzi.

Vengono poi, in Cirenaica, le acque meteoriche, che noi sappiamo molto più abbondanti di quelle della Gefara e del Gebel tripolitano; si tratta di utilizzarle nel modo migliore, guidandole attraverso i campi che si vogliono coltivare. A questo si presta magnificamente la morfologia del paese, ricco di conche dal fondo coperto di terra rossa, la quale alla fertilità congiunge un forte potere di imbibizione e di conservazione dell'umidità. Non altrimenti procedettero gli antichi, attraverso un sapiente lavoro di terrazzamento e di sistemazione dei terreni, del quale rimangono tracce numerose specialmente nella piana di Barce.

\* \* \*

Presentemente, le risorse ora enumerate sono pochissimo sfruttate, sia in Tripolitania che in Cirenaica: rari i suani, limitati alla zona costiera ed alle poche oasi, appoggiati a qualche pozzo o sorgente, e più rari ancora i ginanat, ai quali invece è riservato un avvenire promettente, basato appunto sullo sfruttamento delle acque meteoriche. Splendida, fra le oasi litoranee a culture intensive, quella di Tripoli, con 6500 ettari di estensione, e fra le oasi cirenaiche quella di Derna, abbondantemente irrigata dalle acque della sorgente di Bu Mansur.

Quanto poi alla cultura cerealicola degli indigeni, occorre notare che trattasi di coltivazione rudimentalissima, il più delle volte anche itinerante, in quanto varia di località da un anno all'altro. In autunno si prepara il terreno, arandolo superficialmente con uno strumento primitivo; attesa la prima pioggia si semina e poi si abbandona il campo a sè stesso fino all'epoca del raccolto, che si fa in primavera.

Talora, cioè nel caso delle culture itineranti, la lavorazione del terreno si fa dopo la pioggia, al fine di scegliere le zone più favorite, e questa è una conseguenza naturale della variabilità annua delle precipitazioni; ed è tutto ciò che fa l'indigeno per sottrarsi agli svantaggi del clima, la sua mentalità fatalistica conoscendo la sottomissione, non la lotta contro le difficoltà della natura.

\* \*

Dopo illustrati, concisamente, i termini geografici sui quali si basa la valorizzazione economica delle due colonie libiche, passiamo alla rassegna dei prodotti che nelle stesse si coltivano e si possono coltivare, non tralasciando, ove se ne presenti l'opportunità, di accennare ai problemi sociali e tecnici che alla valorizzazione si riconnettono.

La più tipica fra le piante libiche, presentemente coi cereali anche la più di frequente coltivata, e infine quella che dà il prodotto più copioso e più ricco, è certamente la palma da datteri; si rende utilissima non solo coi suoi frutti, che entrano in cospicua parte nell'alimentazione indigena, ma anche col tronco, che costituisce buon legname da costruzione in un paese che ne è affatto privo; colle foglie, utilizzate in mille modi, nella confezione di stuoie, cesti, scope, sandali, ecc.; coi semi del frutto, che tostati dànno un surrogato di caffè. Per incisione si ottiene dal tronco un liquido lattiginoso di facile fermentazione, il laghbi, di cui l'arabo fa una bevanda inebbriante in sostituzione del vino, proibitogli dal corano. Gli europei distillano datteri per ottenerne alcool, mentre gli indigeni ne ricavano la buha, una specie di acquavite.

Il numero delle palme è fissato con sufficiente approssimazione solo per le regioni costicre predesertiche: ne avrebbe 280.000 l'oasi di Tripoli, 200.000 quella di Zliten, 180.000 quella di Misurata, 167.000 quella di Zanzur, 152.000 quella di El Agelat; 110.000 quelle di Tauorga e Hescia, 254.000 quella di Zauia, 38.000 quella di Homs, 24.000 quella di Zuara; il Gebel avrebbe 85.000 palme, 12.000 il bengasino, 8000 l'oasi di Derna; tutta la Tripolitania

conterebbe 3 milioni di palme, 1,2 la Cirenaica. V'è peraltro chi attribuisce a tutta la Libia

9 milioni di palme.

I prodotti migliori e maggiormente pregiati vengono dalle oasi interne; l'ambiente costiero, più umido e meno caldo, dà invece prodotti più scadenti e anche più difficili a conservare. La fioritura della palma si effettua in marzo-aprile, la maturazione da giugno a dicembre; trattandosi di pianta dioica, l'impollinazione deve essere fatta artificialmente.

L'olivo dovrà essere una delle colture fondamentali della Libia, analogamente a quanto si constata nella vicina Tunisia, ove già si contano 15 milioni di piedi, dei quali 10 in produzione. Presentemente esso conta fra le colture agrarie solamente in Tripolitania, cui si attribuiscono circa 600.000 piante; è particolarmente diffuso nel Gebel, ma associato ad altre coltivazioni è frequentissimo anche nei suani della costa. Rinomatissimi gli uliveti della Msellata, con 130.000 piante; 96.000 ne avrebbe il Garian, 80.000 il Fassato, 81.500 la zona di Iefren, 58.000 l'oasi di Tripoli, 40.000 il Sahel di Homs, 35.000 la regione di Nalut, 7000 quella degli Orfella. Presentemente il raccolto basta alla produzione dell'olio per il consumo locale, ricavato nei frantoi di Tripoli, Gusbat, Homs. Olio pregiato si ottiene particolarmente dalle olive della Msellata. Si esporta la sansa, non invece l'olio, di cui anzi è presentemente vietata l'esportazione. Produzione 1925: quintali 36.000, contro appena 12.000 nel 1926.

Crescono magnificamente anche molti altri alberi fruttiferi, come mandorli, viti, fichi, melograni, albicocchi, agrumi, gelsi, e tutti potrebbero utilmente trovare maggiore diffusione. Per il gelso, che gli indigeni tenevano per l'ombra e per il frutto, si sta provvedendo mediante gratuita distribuzione di migliaia di piantine, a favorirne la diffusione per la bachicoltura, che, ancora nascente, offre tali possibilità, da promettere in

futuro un'importanza considerevole.

Ottime condizioni di clima trova la *vite*, sia in Tripolitania che particolarmente in Cirenaica, dove sono già frequenti le uve da tavola, alle quali sembra debba essere limitata la produzione. Notoriamente la decadenza della viticultura libica è di origini prettamente

musulmane, proibendo il corano l'uso del vino.

Frequentissimo ovunque è il *fico*, forse la pianta più diffusa dopo la palma; nel Gebel occupa intere superfici a coltura specializzata, ed anche in Cirenaica è il più coltivato degli alberi fruttiferi; il suo prodotto non è tuttavia molto pregiato, e perciò generalmente consumato fresco sul posto, raramente seccato per la conservazione. Poco tenuto dagli indigeni è il *mandorlo*, ma il fatto che diviene produttivo in pochi anni e che si adatta meravigliosamente all'ambiente libico, gli promette una diffusione certamente maggiore nelle concessioni dei metropolitani.

Gli albicocchi, pur essendo coltivati ovunque, sono particolarmente frequenti nelle oasi di Tripoli e di Derna, ma i frutti sono scadenti. Tripoli coltiva pure degli ottimi agrumi specialmente aranci (caratteristica una varietà locale mezzo sanguigna, il demm), Derna banani. Il melograno, oltre che albero da frutto è anche pianta conciante, per la sua corteccia e per la buccia del suo frutto. Si possono citare, infine, anche i fichi d'India, utilizzati quali piante da siepe nei giardini irrigui, e poi carrubi e pistacchi, sia in Tripolitania che

in Cirenaica.

Fra i cereali è maggiormente seminato l'orzo, che col dattero costituisce l'alimento principale degli indigeni. La sua cultura è praticata specialmente nella steppa, estensivamente, all'epoca delle piogge. Nel 1925 si raccolsero 850.000 quintali sopra 120.000 ettari in Cirenaica, dove tale cultura è ovunque diffusa, e 400.000 quintali su 150.000 ettari in Tripolitania. La Cirenaica, nei terrazzi più elevati del versante settentrionale coltiva anche un'ottima varietà di grano duro: 20.000 ettari e 150.000 q. nel 1925, ed è in grado, nelle annate grasse, di esportare particolarmente orzo, che va soprattutto all'Inghilterra, ove se ne ricava whisky. Recente è la coltura del grano in Tripolitania, e quindi modesta ancora la produzione: 20.000 quintali nel 1925.

Fra i prodotti industriali citiamo in prima linea il tabacco, coltivato solo in Tripolitania, nelle oasi costiere di Tripoli, Zanzur, Zavia, Sorman e Sabratha, e lavorato nella manifattura di Tripoli (250 operai). Si coltivano prevalentemente varietà indigene, da mastica, da fiuto e da narghilè, ma esperimenti recenti hanno dimostrato la possibilità di introdurre anche talune varietà levantine. La manifattura, che fabbrica pure sigarette, lavora però

anche con materia prima proveniente dall'Italia, e la quantità prodotta è non solo sufficiente ai bisogni delle due colonie libiche, ma lascia anche un margine d'avanzo per l'importazione nel Regno.

Coltivata è pure la *henna* tintoria, un arbusto alto quasi due metri, frequente nelle oasi costiere tripolitane, con zone di maggiore intensità in quella di Tripoli. Dalle foglie, dai ramoscelli e dalle radici seccate e macinate si ricava una sostanza colorante, impiegata nella preparazione di tinture per capelli, sete, lane. L'area coltivata a henna in Tripolitania è di circa 200-250 ettari, il prodotto di 2500-3000 quintali; la produzione in foglia si esporta in Tunisia, Algeria, Malta, Marsiglia, ma particolarmente in Algeria sotto il nome di « hennè di Algeria ». Ora però comincia ad avviarsi anche nel Regno.

La crescente importanza che il commercio di questo prodotto va assumendo in Tripolitania è dimostrata dalle seguenti cifre :

| Anno    |  |   |   |   |   |   |   |   |   | Esp. in kgr. | Anno    |  |  |  |  |   | Esp. in kgr. |
|---------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---------|--|--|--|--|---|--------------|
| 1920-21 |  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ۰ |   | 215.000      | 1923-24 |  |  |  |  |   | 387.000      |
|         |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 225.000      |         |  |  |  |  |   |              |
| 1922-23 |  |   |   | ٠ |   |   |   |   | , | 360.000      | 1925-26 |  |  |  |  | ۰ | 504.000      |

Fra le piante spontanee ci interessano soprattutto l'alfa e lo sparto, ambedue utilizzate per l'estrazione della cellulosa, ma anche nei lavori d'intreccio (corderia, stuoie e nettapiedi). La prima è una graminacea cespugliosa sempreverde, diffusissima in tutta la zona tripolitana, ma particolarmente ai margini delle regioni predesertiche, nel Gebel e nella Gefara occidentale; la sua area botanica si calcola a 500.000 ettari, ma la raccolta non essendo ovunque redditizia, si viene ad avere un'area industriale molto inferiore: circa 300.000 ettari! Va inoltre notato che le aree costiere sono ormai depauperate e talvolta anche scomparse. Lo sparto è limitato alle zone di Er-Regima (Cirenaica) e del zuarino (Tripolitania). Qui la raccolta dello sparto alimenta la nuova industria (Soc. An. A. L. F. A.) della filaccia tessile da saccheria.

L'esportazione dell'alfa era già notevole prima della nostra occupazione e si avviava all'Inghilterra, dove il processo di estrazione della cellulosa risultava conveniente per il carbone di cui il paese abbonda; presentemente l'estrazione si fa anche in Italia, col sussidio del cloro-gas e con ciclo lavorativo a consumo assai limitato di combustibile.

La decadenza del commercio dell'alfa è documentata dalle seguenti cifre (1):

| Anno |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Esp. tonn. | Inghilterra | Italia |
|------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|--------|
| 1880 |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80.000     |             |        |
| 1911 | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ |   |   | ٠  | ٠ | ٠ | ۰ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | 24.200     | _           | _      |
| 1921 | ۰ | 0 |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  |   | ٥ | ۰ | ٠ | ٠ |   | ۰ |   |   | ۰ | 2.350      | 2350        | 07     |
| 1924 | ٠ | ٠ | ۰ |   |   |   |   | ۰  |   |   | 0 |   | ۰ |   | ٠ | ٠ |   |   | 6.280      | 5009        | 1270   |
| 1925 |   |   | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | ٠  | ۰ |   | ۰ |   | ٠ |   |   | ۰ | ۰ | 0 | 4.468      | 2626        | 1838   |
| 1926 | ۰ | ٠ | ۰ | ۰ | ٠ | ۰ | 0 | D. | ۰ |   | ۰ |   | ۰ | ۰ | ۰ |   | ٠ | 0 | 776        | _           | 760    |

In Cirenaica, particolarmente nella zona di Cirene, è molto diffuso il lentisco, e in tutto l'altipiano trovasi ovunque il ginepro; esperimenti industriali hanno assodato che dai semi del primo si ottiene in misura del 25-28 % un olio aromatico, convenientissimo per usi di saponeria; il ginepro darebbe invece per ogni 100 kg. di bacche circa 7 litri di alcool a 93 gradi, e circa 2 kg. di essenza. In Tripolitania, fra altre piante oleose o concianti o medicinali, trovasi, spontaneo, anche il ricino; l'uso grandissimo che se ne fa per ottenere olii lubrificanti fa pensare che la sua cultura darebbe redditi cospicui, tanto più che trattasi di pianta perenne, di facile impianto.



Nell'ambiente steppico della Libia non può naturalmente mancare la *pastorizia*, colle sue forme tipiche dei paesi aridi, che ce la fanno considerare non tanto uno stadio più o meno

<sup>(1)</sup> Cifre desunte da un articolo pubblicato in Rivista delle Colonie Italiane, e lievemente diverse da quelle contenute nell'Annuario della Camera di Commercio di Tripoli.

arretrato dell'evoluzione economica, quanto piuttosto una manifestazione di adattamento all'ambiente. L'estensione dell'agricoltura la potrà limitare, e i nostri metodi la potranno perfezionare in qualità, ma di territori adatti unicamente a questa forma di sfruttamento ne rimarranno sempre in gran copia, come rimarrà invariata sostanzialmente la tipica forma

di organizzazione pastorale.

Tale organizzazione è una conseguenza della qualità delle steppe: rade e magre, variando secondo i luoghi, le stagioni e le piogge, non consentono il continuato soggiorno nello stesso posto, e costringono alla transumanza. Talvolta questa si effettua entro limiti ristretti, come fra le genti che più sopra abbiamo attribuito al nomadismo sedentario o stabile, ma talvolta assume proporzioni ben più vaste, come in Cirenaica, tra l'altopiano e le steppe delle Balte, o in Tripolitania, fra Gebel e Gefara, o fra Gebel e Ghibla.

Il patrimonio zootecnico, in seguito alle vicende degli ultimi tempi, risulta presente-

mente depauperato e decimato, ma si tende a ricostituirlo ed anche a migliorarlo:

|          |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Cirenaica | Tripolitania |
|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--------------|
| Ovini .  |    | ٠ |   |   | ۰ | ۰ |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | ۰ | ٠ | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ |   | 628.000   | 414.000      |
| Caprini. |    | ٠ |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | ۰ | ٠ |   | ٠ | ٠ |   | ٠ | 61.000    | 302.000      |
| Bovini   | ٠  |   | ٠ |   |   |   |   | 0 | ۰ | ۰ |   | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ |   |   | ۰ | ٠ |   | ٠ | ٠ | 10.000    | 34.000       |
| Asini    |    |   |   | ٠ | ٠ |   |   |   | ٠ |   |   | ٠ |   | ٠ |   | ۰ | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ |   | I 2.000 1 | 28.000       |
| Cavalli  |    |   | ٠ |   |   | ٠ | ٠ |   | ۰ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | ۰ | ۰ |   | ٠ | ٠ |   |   | 2.200     | 3.000        |
| Cammell  | li |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27.000    | 33.000       |

Numericamente il primo posto spetta agli ovini: sulla cifra le opinioni sono discordi: vi è chi la fissa a 2 milioni, per tutta la Libia, e chi in molto meno. L'Annuario Internazionale di Statistica Agricola dà 414.000 capi alla Tripolitania e 628.000 alla Cirenaica; il Bollettino di Informazioni del Ministero delle Colonie 1.250.000 alla sola Cirenaica. In ogni modo è certo che gli ovini sono molto più numerosi in Cirenaica, dove contribuiscono pure all'esportazione: annualmente 25.000 capi diretti all'Egitto. Generalmente si tratta di razze dalla coda grossa, ricca di grasso, resistentissime ai disagi, ma dal vello poco abbondante e non dei più pregiati. Eppure i territori aridi e steppici sono i più adatti all'allevamento di razze dal vello fino, di modo che si presenta l'opportunità di studiare incroci opportuni, onde migliorare le razze esistenti, a meno che non si preferisca introdurne di altre più pregiate. Particolarmente favorevole si presenta l'allevamento su grande scala nella Cirenaica, e v'è chi opina che essa potrebbe da sola nutrire un gregge di 10 milioni di ovini e darci lane non inferiori a quelle sudafricane ed australiane. Oltre che carne, l'indigeno ricava dalla pecora anche latte, che usa trasformare in manteca (burro indigeno), apprezzata in paese ed anche esportata.

La capra è particolarmente diffusa in Tripolitania, meno in Cirenaica, dove tuttavia arreca grave danno alla vegetazione forestale dell'altopiano. Oltre che per la carne e il latte si rende utile per il pelo, usato nella tessitura delle tende, assieme a quello del cammello.

Per i bovini, la steppa si presenta con pascoli troppo magri; questo spiega l'esiguità del loro numero ed anche la loro distribuzione, giacchè li troviamo più frequenti nei suani costieri in Tripolitania, dove si utilizzano anche intorno ai pozzi come forza motrice o nell'aratura, e sull'altipiano di Cirene, dove s'incontrano pascoli più grassi. Come produttori di latte sono mediocri, ma in compenso anche di gran sobrietà. Un aumento del patrimonio bovino ed un miglioramento nella sua costituzione si avrà coll'estendersi della colonizzazione agraria.

Nel deserto, attraverso le dune e le hamade, è unico mezzo di trasporto e di comunicazione il cammello a una gobba (o dromedario), che nella fauna ha la stessa importanza tipica che la palma nella flora. Ma lo si vede impiegato anche nei lavori agricoli, davanti all'aratro come animale da tiro e intorno ai pozzi come motore. È utile per la carne, apprezzata dagli indigeni, per il latte, per il pelo (tende) e le pelli.

Animale da lavoro abbastanza frequente, tenuto particolarmente dalla povera gente,

è l'asino; il cavallo è esclusivamente animale da cavalcatura.

I suini non si allevano dai musulmani, e sono rarissimi, tenuti esclusivamente dai coloni

metropolitani.

Lungo la costa si esercita la *pesca* del tonno e delle spugne; la prima è particolarmente sviluppata in Tripolitania, dove all'industria della preparazione del tonno in scatole sono

accordate speciali facilitazioni doganali. In Cirenaica si pescano invece le migliori spugne della costa africana mediterranea, con un prodotto annuo stimato 15 milioni di lire. In Tripolitania è però abbastanza sviluppata anche la pesca comune, il cui prodotto supera già i 5000 quintali, e si ha pure qualche buon esperimento di stagnicoltura.

\* \*

Di ricchezze minerarie non se ne conoscono in Tripolitania, allo stato attuale delle ricerche, se si eccettua il sale, di cui sono ricchi gli stagni di Tripoli, Tauorga, Zavia e Bu Chemmasc. Quando il sole riesce a prosciugarli, si trasformano in saline naturali, le così dette mellahe. La salina di Tripoli, esercitata in regime di monopolio, frutta intorno ai 150.000 quintali annui. Importantissimi sono anche i bacini saliferi di Bu Chemmasc (Pisida), industrializzabili, come si è detto, per eventuali sfruttamenti. In seguito ad esperimenti già ultimati si calcola che potranno dare 10.000 tonnellate di solfato potassico, 13.000 di solfato e cloruro-magnesiaco, oltre a 600.000 tonnellate annue di salmarino. In Cirenaica è ultimata in parte la sistemazione del gruppo bengasino di saline, che daranno un prodotto di 130.000 tonnellate annue, e sono in corso gli accordi per lo sfruttamento della grande salina di Carcura, che darà un prodotto di oltre 400.000.

\* \* \*

Nell'industria libica continua a prosperare, accanto a taluni impianti moderni, dovuti a metropolitani, il lavoro casalingo, che produce tessuti (baraccani, tappeti rinomati di Misurata), ricami in argento e seta, filigrane di argento, oggetti di cuoio con decorazioni; lavoro compiuto con mezzi primitivi, beninteso, ma sovente anche artistico, ed in ogni modo interessante perchè caratteristico.

Tripoli e Misurata sono i due centri principali dell'artigianato; molto meno importanti Bengasi e Derna. Può interessare ancora sapere che la marocchineria è di solito dovuta a musulmani, il lavoro in argento a israeliti.

Qualche industria moderna è già stata antecedentemente citata, come l'oleificio e la manifattura tabacchi; Tripoli ha pure un grandioso impianto per la fabbricazione della birra, un grande mulino, una centrale elettrica moderna e potente, una importante distilleria per alcool e liquori. Distillerie minori hanno Homs e Zuara, e questa industria utilizza soprattutto i datteri, dai quali si ottiene alcool di ottimo abboccato, utilizzato nel liquorificio. Per i bisogni locali vi sono pure fabbriche di sapone, di laterizi, concerie delle pelli.

\* \*

Ferve ora, nella nostra colonia mediterranea, una intensa opera di colonizzazione, incoraggiata in tutti i modi dai due governi di Tripoli e Bengasi, e sostenuta da appositi istituti sperimentali e agrari. Citiamo per la Libia l'Istituto di Sidi Messri, con campi sperimentali, laboratori, depositi di attrezzi e macchine per gli agricoltori, e vivai che vantano già un'imponente produzione e distribuzione di piante da frutto e da rimboschimento, utilizzate queste nella utilissima opera di rinsaldamento delle dune, col risultato di avere boschi di acacie, robinie, tamerici e pioppi, là dove prima era la nuda sabbia. C'è poi un Ufficio pei servizi agrari, con mansioni tecniche, un ufficio meteorologico, una scuola pratica di agricoltura, un servizio fitopatologico per lo studio dei parassiti e delle malattie delle piante.

Per la Cirenaica si citano l'ufficio per i servizi agrari di Bengasi, con le sezioni di Barce, Cirene e Derna, dai cui vivai sono uscite centinaia di migliaia di piantine, da frutto e forestali, distribuite a indigeni e metropolitani, e la stazione ampelografica della Zorda.

Ai terreni per le concessioni si provvede mediante l'indemaniamento. A 147.000 salivano gli ettari indemaniati in Tripolitania fino al 1927, dei quali 90.000 già concessi e 57.000 in corso di valorizzazione, situati per lo più nella Gefara, soprattutto nella metà setten-

trionale, e si calcola che la colonia potrà raccogliere nei prossimi 20 anni circa 80.000 agricoltori nostri e in seguito procurare mezzi di vita a 200.000 italiani. In Cirenaica il processo di indemaniamento è più lento (40.000 ettari finora), perchè i terreni dispoponibili sono oltremodo scarsi, tanto che si è costretti a ricorrere all'acquisto; v'è però chi calcola, in cifre molto tonde, a 500.000 ettari l'estensione di terre valorizzabili e a 100.000 i coloni metropolitani che potrebbero trovare lavoro e prosperità sull'altipiano di Barca.

Due imprese di notevolissima portata stanno presentemente sviluppandosi in Cirenaica: la U. C. I. A. (Unione Agraria Italo Araba) e la S. T. I. C. (Societa Toscana Imprese Coloniali). La prima ha fatto centro della sua attività la pianura di El Guarscia, dove sorge oramai un villaggio popolato da numerose famiglie coloniche, cui è affidata la valorizzazione delle terre per mezzo di frutteti e vigneti; i coloni usufruiscono dei prodotti ricavati dal suolo per tutta la durata del contratto, e dopo cinque anni diventano proprietari di metà dei terreni valorizzati, con possibilità di riscattare dalla società il fabbricato rurale annesso al fondo, con pagamenti rateali a lunga scadenza.

La Società Toscana, che lavora nella piana di Barce-Tolmetta, conduce i suoi terreni in economia, con limitatissima mano d'opera metropolitana per le funzioni principali, e si

dedica con successo contemporaneamente all'agricoltura ed alla pastorizia.

\* \*

I principali generi di esportazione dalla Tripolitania sono il tonno sott'olio, le pelli, l'alfa e la henna, le spugne, e poi la lana, tappeti, baraccani, sanse, manteca; all'importazione registrano cifre ingenti i cereali (frumento, avena, riso) e le farine, il carbone fossile, i tessuti, tè, caffè e zucchero, i vini, i lavori in ferro e metallo. La Cirenaica ha esportato soprattutto spugne, bestiame ovino e caprino, manteca (burro indigeno), pelli e lana; ha importato tessuti vari, generi alimentari e coloniali (farine, riso, zucchero, tè, caffè, pesce sott'olio, ecc.), fieno, oggetti in ferro e ghisa, benzina e olii lubrificanti, ecc. Per ambedue le colonie la bilancia commerciale è ancora fortemente passiva; e trattasi solamente del commercio via mare.

## ERITREA.

Superficie kmq. 119.000; popolazione ab. 400.000 circa. La colonia è divisa in 8 commissariati regionali più il commissariato speciale della città di Asmara. Massaua, cap. Massaua 12.000 indigeni e 3000 europei; Hamasen, con sede in Asmara; 15.000 indigeni e 3000 europei; Cheren, cap. Cheren ab. 4500 indigeni e 130 europei; Barca, cap. Agordat ab. 3000; Gash e Setit cap. Barentù ab. 2000; Seraè, cap. Adi Ugrì ab. 3500 indigeni e 80 europei; Acchelè Guzai, cap. Adi Caieh ab. 3500 indigeni e 100 europei. Dancalia merid. capitale Assab ab. 3500.

IL SUOLO. — La Colonia Eritrea è il più antico dei nostri possedimenti d'oltre mare: essa non è una regione naturale nel senso che a sì fatta espressione sogliono attribuire i geografi, perchè notevolissime sono le differenze strutturali fra le sue parti, non lo è neppure per i caratteri idrografici e per il clima, i quali si riflettono sopra il ricoprimento vegetale e su la fauna che questo ospita; e infine oltremodo varie sono le genti che ne abitano le diverse regioni.

Il suo profilo è rozzamente triangolare con i punti più interni a 350 km. dal lido: a questa zona però bisogna aggiungere la sottile striscia dàncala, la cui frontiera interna non è tuttodì ancora ben determinata; convenzionalmente si fa decorrere il suo confine a 60 km.

dalla battiglia del mare.

Questa nostra colonia si affaccia alla sezione meridionale del Mar Rosso, spingendosi fino all'estremo che, con la punta SW dell'Arabia, forma lo stretto passaggio di Bab-el-Màndeb, sbarrato dall'isolotto vulcanico di Perim. I punti estremi del litorale eritreo, Ras Dumèira a S e Ras Casàr a N, distano in linea retta km. 770; però lo sviluppo costiero è molto maggiore, aggirandosi attorno ai 1000 km., esclusa s'intende dal computo la periferia delle isole.

Possiamo dividere il profilo costiero in due sezioni separate dalla tipica insenatura di Zula; la settentrionale, diretta in senso NNW-SSE, è in massima bassa, uniforme; la meridionale invece à un andamento NW-SE con sviluppo molto irregolare, presentando numerosi aggetti, fra i quali il più spiccato è costituito dalla penisola di Buri, che culmina con Ras Corali; essa è bassa, sabbiosa, con parecchi stagni e alcuni rilievi isolati, ed è in massima costituita da roccie cristalline. Altri aggetti minori determinano le baie di Hauachil, di Ànfila, di Barassoli, di Beheta, di Bailùl e di Àssab.

In questa sezione lungo la costa sorgono numerose isole; innanzi tutto è da ricordare l'Arcipelago delle Dàhlach, separato dal continente a mezzo del canale di Massàua: consta di uno sciame di 122 isole, tutte a contorno irregolare, pianeggianti (elevate pochi metri sul mare). Sono in massima piccole, eccettuata Dàhlach Chebir, la maggiore (900 kmq.), e Norah (135 kmq.); ànno origine madreporica e risultano circondate da banchi, secche e frangenti di natura corallina. Le quali formazioni si ergono sopra un'estesa piattaforma di calcari, di marne e di argille neogeniche, coronate alla loro volta da un sottile rivestimento pleistocenico. Altre isolette compaiono lungo le coste della Dancalia; esse sono vulcaniche, come il gruppo delle Hauachil; quelle che sorgono presso la costiera di Ànfila (Antochebir, Anto Seghir, ecc.) sono caudate, munite cioè di un esile ma sviluppato prolungamento sabbioso; l'I. di Mandola ne à due.

La superficie delle isole appartenenti alla nostra Eritrea sale a 1452 kmq.

La zona litoranea, in arabo chiamata Sàhel, è larga tutto al più una ventina di km.; è pianeggiante, ma con rilievi a forma di terrazze, formate da terreni vulcanici e sedimentari (marne, arenarie, agglomerati appartenenti al Pliocene o anche al Quaternario), i quali, specie a sud del Lebca, si alternano con roccie di origine vulcanica. Sì fatta larga cimosa costiera è interrotta dal rilievo di Ghedem (m. 925), che sorge isolato fra la baia di Massaua e il golfo di Zula.

Più a sud entriamo in Dancàlia. Qui il bassopiano, ch'era costiero, s'interna espandendosi in modo notevole in quello che si chiama bassopiano dàncalo, incorniciato verso

mare da una serie di rilievi, dei quali parleremo.

Infine ricorderemo come la zona costiera presenti traccie sicure di un recente sollevamento — forse non continuo, stato interrotto cioè da pause e da qualche periodo di abbassamento — che risale al principio del quaternario e sembra perdurare tuttodì. Questo fenomeno presentano in maniera più spiccata le isole dell'arcipelago.

\* \*

Dalla pianura costiera si sale abbastanza rapidamente alla zona montuosa della colonia, costituita a mezzodì dall'altipiano dell'Asmara e più a settentrione dalle rore. L'altipiano non è che un lembo, il più settentrionale, del grande acrocoro etiopico-somalo, e presenta quindi le stesse caratteristiche geologiche e morfologiche.

In massima è costituito da roccie cristalline — graniti, granitoidi, gneis, scisti, ecc. — molto antiche, paleozoiche, anzi forse arcaiche, con lenti di calcari; esse sono attraversate da formazioni porfiriche, basaltiche, quarzose (anche aurifere), state assoggettate a piega menti vari e a bruschi spostamenti delle loro masse, le quali si trovano sollevate all'altezza di circa m. 2000, che è l'altitudine media dell'altipiano stesso. In massima possiamo dire che inclinano da SE a NW.

Una superficie di irregolare troncatura segna il contatto fra i terreni cristallini e un manto costituito da roccie sedimentari superiori, consistenti in arenarie quarzose e in calcari, quasi sempre appartenenti al Giura, ma in alcune località riferibili anche al Cretaceo. Al manto di arenarie dobbiamo la massima elevazione della colonia, il Monte Soira,

m. 3013. Quindi troviamo formazioni vulcaniche, cioè grandi espandimenti basaltici, estesi specie nell'altipiano etiopico, ove formano i maggiori rilievi, come i Monti del Semièn, alti più di 4600 m. (Ras Dasciàn m. 4620), ma anche in Eritrea, nella sezione d'altipiano situata a sud e sud-est dell'Asmara, raggruppati intorno all'Aratò, il nodo idrografico da cui sorgono il Mareb, l'Ansebà e il Barca. Altre colate sono di liparite, come i M. di Adua e, in Eritrea, quelli di Senafè.

Gli espandimenti vulcanici, specie basaltici, presentano una morfologia irregolare, a elevazioni spianate dai fianchi dirupati, costituenti le note ambe, e la stessa cosa dicasi delle arenarie. I graniti e le dioriti presentano invece forme arrotondate, oppure creste irregolari, o anche pinnacoli con aspetto ruiniforme. A nord dell'Asmara, dove il rivestimento basaltico più non compare, e risultano a nudo le formazioni metamorfiche, il paesaggio si presenta costituito da terrazze e ripiani rivestiti da una coltre più o meno spessa di materiali rossastri,

simili alla laterite.

La regione degli altipiani costituisce, come si disse, l'estremo lembo, il limite settentrionale dell'acrocoro etiopico; più a nord, attraverso il paese montuoso dei mensa ed i monti
circostanti a Cheren, si passa alle *rore:* un complesso sistema di massicci e di pilastri, separati da valli ampie e profondamente incise; effetti dell'erosione, la quale con la sua
potenza ha lacerato e smembrato il territorio, isolando e creando quei tanti piccoli altipiani
dai bordi tipicamente rialzati, che sono appunto le rore.

Il territorio di transizione dell'altipiano vero e proprio alla regione delle rore è interessato da una lunga depressione transversale, messa bene in evidenza dai corsi del Lebca e del Barca superiore: depressione che rappresenta un corridoio di facile penetrazione dalla zona costiera alle zone pianeggianti del Barca stesso e quindi del Sudan. Al centro del cor-

ridoio sta Cheren, nodo importante della viabilità eritrea.

\* \* \*

Dalla parte di levante l'altipiano etiopico scende con ciglio abbastanza ripido a mezzo di un sistema complicato di contrafforti. Così nel complesso appare quale una gigantesca muraglia alta circa 2490 (M. Bizen) presso Asmara, ma più elevata a mezzodì, ove supera i 3000 m. (M. Soira, m. 3013). Se la sua cresta sembra correre unita, la massa risulta intaccata da valli profonde, da bacini alcune volte ampi, e che in vari casi si restringono in anguste e profonde forre; perciò il passaggio dalla costa all'altipiano riesce difficile,

non tanto per la mancanza di valichi, quanto per la difficoltà che essi presentano.

Meno abruto è il versante occidentale, che degrada alle regioni del Barca, del Gasc e del Setit, attraverso vallate ampie, dal pendio relativamente lento, per trasformarsi poi in pianure vere e proprie, frequenti e ben sviluppate in ispecie lungo i fiumi, mentre i rilievi intercalati tra valle e valle non accennano mai a costituire dorsali e creste regolari e continue, ma si presentano o isolati o disordinatamente raggruppati, nè raggiungono mai altitudini notevoli rispetto alla quota delle piane circostanti. Queste, a lor volta, risultano rivestite da formazioni alluvionali, frequentemente sabbiose o dunose, dapprima sottili, e verso occidente e settentrione sempre più profonde. Talvolta accade che i rilievi cristallini emergenti dalla pianura si accostino e restringano la valle, come p. e. a Tessenei, dove la stretta potè essere facilmente utilizzata per la costruzione dello sbarramento irriguo.

Un grandioso affossamento, che ha inizio al Lago Niassa e passando ad oriente del Lago Vittoria attraversa i Laghi Rodolfo, Stefania e Zuai, separa, nella sua sezione settentrionale, con la fossa dancala e la valle dell'Hauash, l'acrocoro etiopico dalla Dancalia. Questa à forma triangolare, con il lato esteriore che si stende fra i golfi di Zula e di Tagiura. È un massiccio depresso, rialzato al bordo che fronteggia il mare; il lato di mezzodì è circonscritto dai rilievi dell'Harràr. In massima si può considerare quale un complesso di bacini chiusi. Il fiume Hàuash, che nasce nella sezione meridionale dell'altopiano etiopico, abbandonato l'orlo montuoso, scende in uno di tali bacini e sperde le sue acque in una conca paludosa, della quale è incerto se l'ordinata del fondo sia sopra il livello del mare. A non molta distanza trovasi la conca del lago di Àssal, bacino elittico con lo specchio d'acqua salata a m. — 174; costituisce perciò una delle più accentuate depressioni della Terra. Verso sett. troviamo il Pian del Sale, zona allungata e depressa, con il fondo in alcuni punti a — 120 m.; la sua super-

ficie si calcola di 30.000 kmq., dei quali si crede che 5000 costituiscano una depressione assoluta. Entro sì fatto truogolo vengono a scaricarsi alcuni notevoli corsi d'acqua scendenti dal versante etiopico. Il fondo è tutt'altro che uniforme, essendo occupato da catene di dune, da rilievi isolati, da piccoli coni vulcanici, da ammassi di sale e di gesso, e da varie conche, fra le quali quella di Alèl Bad; numerose sono poi le sorgenti calde e le fumarole. Oltre il sale, del quale già ne' tempi antichi si faceva un vasto commercio, si ritraggono sali potassici di elevato valore. Il Pian del Sale un dì costituiva un seno marino; le imponenti manifestazioni del vulcano Alìd (m. 910), che si trova nel ristretto corridoio di settentrione, ne hanno stroncato la comunicazione con il mare. Quindi mutate le condizioni pluviometriche, cominciò a scemare il livello delle acque fino al loro completo esaurimento: ciò è avvenuto in varie riprese: durante sì fatta fase si sono andati depositando i vari sali che l'acqua conteneva, con l'ordine di successione ben noto.

La costa della Dancàlia è incorniciata dai monti omonimi, chiamati da qualche geografo Alpi Dàncale; sono rilievi tabulari, la cui ossatura di scisti metamorfici antichi e di roccie mesozoiche in massima riesce ammantata da un potente rivestimento di roccie vulcaniche quaternarie e recenti. Non sono molto elevati; le loro cime raggiungono o superano di poco i 1000 m. Pare si innalzino maggiormente verso Mezzodì, specie a S di Edd, ove sembra attingano i 2000 m. Qua e là sorgono coni vulcanici fra i quali il Dubbi (m. 1580), il quale à avuto una eruzione nel maggio 1861, l'unica di cui si abbiano sicure notizie; l'Afderà che ebbe un parossismo nel 1907; e di minori dimensioni, al margine S

del Piano di Sale, l'Erta-alè (m. 450), ora in stato di emanazione.

Numerosissime sono poi le fumarole e le sorgenti termali che scaturiscono qua e là: ciò attesta che l'azione vulcanica è tutt'altro che spenta, come d'altronde lo comprova la sismicità sensibilmente elevata della regione. Infatti nella Etiòpia e nell'Eritrea i terremoti sono tutt'altro che rari, anzi alcuni di essi anno spiegata intensità abbastanza notevole: lo studio topografico delle manifestazioni endogene mette in evidenza la localizzazione di alcune zone di più elevato tenore sismico. Una è quella dell'altopiano, nella quale le manifestazioni stesse, pur essendo più rare, risultano maggiormente intense ed estese; in questo distretto una fra le zone più colpite è quella circostante al Lasta, in Etiopia. Il secondo distretto si stende presso il litorale, ed è caratterizzato da manifestazioni frequenti, che spesso si presentano sotto forma di periodi abbastanza lunghi di agitazione sismica; in genere però le scosse non raggiungono intensità notevole; uno dei centri, forse il più attivo, si troverebbe presso Massaua, del quale ricorderò il periodo sismico febbraio-marzo 1838, con qualche manifestazione abbastanza forte; l'altro dell'estate 1884, perdurato per 2-3 mesi, del quale la più intensa manifestazione pare sia stata quella avvertita nel mattino del 23 luglio. Un nuovo lungo periodo sismico si iniziò il 24 gennaio 1913 e fu caratterizzato da un numero assai rilevante di scosse — dal 24 gennaio al 28 maggio ne furono sentite 457 — e da rombi interni senza apparente movimento del suolo. Gli scuotimenti in genere furono leggeri e ondulatori, intramezzati da qualche massimo abbastanza violento (27 febbraio, 27 marzo, 11 e 17 maggio), i quali oltre recar spavento, determinarono sensibili danni all'Asmara, ma molto più gravi a Massàua, ove molte case rimasero gravemente lesionate e dovettero essere demolite.

L'ultimo periodo sismico che urtò la nostra Eritrea ebbe principio il 28 gennaio 1921: le prime scosse riuscirono in modo speciale sensibili ad Adi Ugri; fra le altre la località maggiormente colpita fu Massaua, ove la scossa del 13 agosto riuscì rovinosa; ancora più

violenta fu quella del 27 settembre.

L'attività in seguito si è andata spostando verso Asmara, nella quale più numerose ed intense riuscirono le repliche della fine settembre, dell'ottobre e novembre successivi, men-

tre quelle del dicembre più che altrove pare siano riuscite forti a Massaua.

Infine un terzo distretto sismico si troverebbe in Dancàlia: sappiamo che le eruzioni del Dubbi (1861) e dell'Afderà (1907) sono state precedute, accompagnate e susseguite da sismi numerosi e violenti. Varie scosse possono essere pure irraggiate dai diversi focolari vulcanici quiescenti, come appunto quelle sentite nel maggio 1907 nei dintorni dell'Erta-alè, dalla cima del qual vulcano anche ora fuoriescono vapori, trovandosi esso in fase solfatariana.

IL CLIMA. — Situata fra i paralleli di 12º e di 18º, l'Eritrea avrebbe un clima equatoriale o tropicale se non presentasse quella varia configurazione verticale che già conosciamo.

Soprattutto importantissima è la posizione e direzione dei rilievi: le zone più elevate dell'altipiano eritreo, centrali rispetto alla bassa zona costiera da un lato, ed alla pianura interna dell'altro, costituiscono un grande schermo divisorio tra oriente e occidente, permettendo una prima distinzione di tre grandi zone climatiche.

La costa è caldissima; notoriamente ci troviamo qui in una delle plaghe più calde della Terra. È vero che non vi si verificano gli estremi assoluti positivi finora osservati sul nostro pianeta, ma la costa eritrea ha in cambio l'uniformità delle alte temperature, che durano costanti per tutto l'anno, giacchè il mese più fresco segna qui regolarmente medie più elevate di quelle che registra Palermo nel mese più caldo. Neppur la notte porta refrigerio, e la sofferenza è aumentata dalla forte umidità dell'aria, che impedisce la traspirazione; l'areazione è minima, specie di notte. La media minima giornaliera a Massaua, fra giugno e settembre, è di 30 o 31 centigradi, la massima di 38 o 39; il massimo assoluto osservato fu di 44,5 centigradi all'ombra, il minimo di 18,5.

Di pioggia ne cade pochissima; Massaua non riceve neppure 200 mm. annui, e verso mezzogiorno tale cifra diminuisce ancora; Assab segna infatti appena 29 mm. Trattasi di precipitazioni prevalentemente invernali (dicembre-gennaio o novembre-gennaio), che nel-

l'interno si spingono fino alle pendici dell'altipiano.

Questa delle *pendici* rappresenta, sia rispetto alla temperatura, che rispetto alle precipitazioni, una zona di transizione: Ghinda, a 962 metri sul mare, segna 29,6 centigradi di media nel mese più caldo e 18,3 in quello più freddo, mentre partecipa ai regimi pluviometrici sia della costa che dell'altopiano; febbraio e marzo sono i mesi più piovosi, aprile-giugno e settembre i più secchi; luglio-agosto, con piogge discrete temporalesche, rappresentano il regime dell'altipiano.

Caratteristiche di questa zona di transizione sono poi le nebbie e rugiade invernali, che si risolvono spesso in piogge minute, talvolta anche abbondanti. Ghinda riceve solo 350 mm. di pioggia, ma il fatto che in questa zona le precipitazioni appaiano distribuite in un periodo di tempo abbastanza lungo e cadano frequenti, lente e minute, fa sì che esse risultino anche proficue nei riguardi della vegetazione, come dimostrano le vaste formazioni boschive di

carattere tropicale sparse lungo l'intero versante.

L'altipiano ha clima costantemente temperato; le medie del mese più caldo oscillano fra i 20 e 25 centigradi, a seconda dell'altitudine delle località, quelle del mese più freddo fra i 18 ed i 20; minima l'escursione annua, il che fa pensare alla mancanza d'una vicenda di stagioni vera e propria. Notevole, invece, l'escursione diurna (di 12 centgr. all'Asmara), con temperature mattutine così basse, da provocare spesso un'intensa formazione di rugiada.

Le precipitazioni sono discrete: oscillano intorno ai 500 mm., e sono estive, agosto essendo comunemente il mese più piovoso. Trattasi di piogge zenitali, distribuite in due stagioni; quella delle piccole piogge, da marzo a metà maggio, e quella delle grandi piogge, da metà giugno a settembre. La distribuzione estiva delle precipitazioni ha per conseguenza una lieve diminuzione di temperatura, dimodochè i mesi più caldi dell'anno non sono il luglio o l'agosto; ma quelli asciutti estivi, precedenti o immediatamente seguenti la stagione piovosa (p. e. il maggio e il settembre ad Adi Ugri).

Scendendo dall'altipiano proprio alle più basse regioni del versante interno, le temperature si fanno di nuovo elevate e superano talvolta perfino quelle della costa; ma i forti calori del giorno si alternano con notti più fresche, secondo la regola del clima continentale, ed anche l'umidità dell'aria, molto minore, contribuisce a rendere il clima della zona occidentale più sopportabile. Le precipitazioni sono estive come nelle parti più elevate dell'altipiano, ma più scarse, e decrescono a mano a mano che si discende al basso, verso occidente. Anche da questo lato possiamo distinguere una zona di transizione, o zona delle pendici, per la quale sono tipici ed indicativi i valori di Cheren, a 1426 metri sul mare: media del mese più caldo 25,6 centigradi, di quello più freddo 18,3; pioggia 641 mm. (500 secondo altri), dei quali metà o poco meno in agosto e il resto quasi interamente distribuito fra i due mesi di luglio e giugno.

Per la pianura vera e propria, in mancanza di dati riferentisi a località site in colonia, si citano quelli di Cassala, a 520 metri sul mare: media del mese più caldo 32 centigradi, di

quello più freddo 21 centigradi, pioggia 300 millimetri.

Le piogge estive eritree, cioè quelle dell'altopiano e del versante sudanese, hanno, come tutte le piogge tropicali, carattere temporalesco; cadono cioè in forti acquazzoni, comunemente nel pomeriggio, dopo un mattino chiaro e soleggiato. Questo carattere temporalesco delle precipitazioni, unitamente alla loro distribuzione annua non interamente favorevole, perchè relativamente breve, diminuisce di molto il loro valore ai fini agricoli; in compenso il clima eritreo è però salubre, tra i migliori di quelli che possiedono zone di ugual latitudine, sull'altipiano anzi ottimo sotto ogni rispetto, simile ad una eterna primayera. Asmara, per tali ragioni, è considerata e funziona da stazione climatica in piene regioni tropicali.

IDROGRAFIA. — L'aridità, caratteristica climatica della Eritrea, o per lo meno della sua parte maggiore, è anche caratteristica idrografica, tanto che nessun fiume perenne esce dai confini della colonia; solo l'altipiano si differenzia per una maggiore ricchezza di acque correnti, e il fenomeno trova naturalmente riscontro nella maggiore piovosità della zona.

Oui ha origine la maggior parte dei fiumi eritrei, tributari gli uni del Mar Rosso, come il Barca, che di questi è il maggiore; tributari gli altri della depressione dancala, o diretti verso occidente alla pianura sudanese, come il Mareb - Sona - Gasc e il Setit - Tacazzè. Quest'ultimo è il più grande dei fiumi eritrei, ma a dir il vero interessa la nostra colonia solo per breve tratto — 100 km. — e solamente con la sponda destra, fungendo da confine.

Pur essendo ricco di acque durante i tre mesi piovosi, e pur conservando, nel tratto che ci interessa, anche nei tempi di massima magra una successione ininterrotta di pozzi e laghetti. tuttavia non potrà avere grande importanza nei riguardi dell'irrigazione, presentandosi la

nostra zona rivierasca alquanto soprelevata.

Anche il Gasc, il secondo dei fiumi eritrei, funge da confine in una parte del suo tratto medio, ma svolge in colonia tutto il suo corso superiore e parte di quello medio e inferiore. Bacino imbrifero dalle origini a Tessenei: 22.0000 kmq., di cui 14.000 spettanti alla parte montana (fino alla confluenza coll'Ambessa). Nasce sull'altopiano, a sud di Asmara, col nome di Mareb; e quì è fiume perenne, se anche variabilissimo di portata, come vogliono le condizioni pluviometriche; dalla confiuenza col Mai-Ambessa fino quasi ad Elit il Mareb prende il nome di Sona; in questo tratto è già fiume temporaneo, e più ancora nel tratto successivo, ove prende il nome di Gasc; il suo periodo di attività, verso il confine sudanese, può calcolarsi a tre mesi, compresi fra luglio e settembre, con massime assolute dai 1000 ai 1250 mc., e medie dai 20 ai 63. La diversità delle medie è dovuta alla variabilità delle precipitazioni sulla zona imbrifera. Nei rispetti idraulici, le regioni del Gasc si presentano in condizioni molto migliori di quelle del Setit, perchè non frappongono difficoltà notevoli all'irrigazione; specialmente favorevole si presenta la piana di Tessenei, dove il fiume si apre la via attraverso un banco granitico, che ha facilitato immensamente la costruzione di una diga di sbarramento. Ma campagne atte a ricevere una rete di canali irrigui si trovano pure altrove, sia intorno al medio che al basso corso del fiume, come a Tole, ad Anagulla, a Ducambìa, ad Accofarè, a Gulsa.

Uscito dalla colonia il Gasc tende all'Atbara, ma non lo raggiunge, giacchè va a mano a mano talmente impoverendo, che si sperde totalmente nella sua stessa conoide, con numerosi rivi o canali, detti chor.

Ugual cosa va ripetuta per il Barca (bacino del suo corso in colonia 37.000 kmq.), che solo in casi eccezionali, e per uno o due giorni all'anno, riesce a sfociare in mare; anche le sue acque si sperdono prima, attraverso varie ramificazioni, fuori della nostra colonia. Ciò accade naturalmente nei periodi di piena, chè in quelli di magra il fiume è asciutto anche nel corso medio. Il suo periodo di attività può ritenersi di circa tre mesi, come quello del Gasc, e la sua portata media, ad Agordat, di 18 mc. Intermittente nel suo corso medio e inferiore è pure l'Ansebà, suo massimo affluente.

La vallata del Barca sarebbe ottima per la coltivazione del cotone, come hanno dimostrato numerosi esperimenti (Agordat, Carcabat), ma il letto del fiume non è, in massima, tanto favorevole alla costruzione di sbarramenti quanto il letto del Gasc; però abbondano terreni soggetti ad allagamenti periodici durante le piene, e si potrebbero utilizzare mediante

lavori idraulici di non grande importanza.

Povero, in fatto di acque correnti, è anche il versante costiero del Mar Rosso. Nella sezione settentrionale vi troviamo numerosi corsi d'acqua, ma tutti brevi, ora incassati fra i contrafforti marginali dell'altopiano, ora scorrenti in più ampie vallate. Sono torrenti più che fiumi, rapidi e violenti quando ingrossano per le piogge, scarsi appena queste cessano. Sono perenni nel corso superiore, ma poverissimi nel Sahel e nel Samhàr, dove spesso finiscono per esaurimento, disperdendo le magre acque nelle loro stesse conoidi. Tuttavia anche questa zona è suscettibile di essere irrigata, ma dopo convenienti lavori per la costruzione di serbatoi e di sbarramenti per la raccolta e conservazione delle acque. Nel mezzogiorno eritreo, cioè nella Dancalia italiana, l'idrografia assume carattere desertico, in seguito alla maggiore povertà di precipitazioni che qui si riscontra; alcuni di questi corsi d'acqua sono diretti alla depressione dancala, che però riceve anche taluni corsi fluviali provenienti dall'altipiano, e perciò copiosi d'acqua nel corso superiore, quali il Dandero e l'Endeli, per citare solo i maggiori provenienti dalla nostra colonia.

La conformazione chiusa del bacino dancalo spiega la salinità; ma questo fenomeno è in Eritrea molto diffuso, e cioè in tutta la parte bassa, dove le acque, penetrando nel sottosuolo, non hanno modo di rinnovarsi per mancanza di corrente, e dove il movimento nel subalveo è troppo lento; perciò accade di trovare che l'acqua dei pozzi scavati in questa regione,

oltre che essere scarsa, è sempre più o meno salmastra.

Scarse sono anche le acque nel sottosuolo dell'altipiano, a causa dello strato superficiale del terreno, che è per lo più costituito da argille e quindi impermeabile; le acque vi scorrono via senza penetrare in profondità, e le falde acquifere sono perciò povere e insufficienti.

VEGETAZIONE. — L'ambiente eritreo, per la scarsità delle precipitazioni e delle acque correnti dianzi constatata nella maggior parte della colonia, non è naturalmente favorevole allo sviluppo d'una vegetazione rigogliosa; ma anche là, dove le condizioni di clima sono migliori, cioè sull'altopiano, l'Eritrea si presenta quasi priva del manto boscoso, per

ragioni che andremo in seguito esponendo.

La formazione vegetale prevalente è la steppa; steppa desertica nella zona litoranea, steppa arborata e cespugliata nella zona rimanente del bassopiano costiero e nella pianura sudanese, più rigogliosa lungo i corsi d'acqua, specie sudanesi, lungo i quali s'è potuto sviluppare anche qualche bosco a galleria, più povera e magra dove i terreni sono aridi e secchi. La boscaglia è naturalmente costituita di piante xerofile, spinose, con prevalenza di acacie, e poi di mimose, acanti, giùggioli, più vicine alla vegetazione arborea le due prime, arbustivi gli altri due. La costa è in massima accompagnata da una sottile fascia di vegetazione alofita, con tamarischi, mangrovi ed altre piante capaci di prosperare nelle acque salmastre, mentre i boschi a galleria, che accompagnano i corsi d'acqua sudanesi, sono prevalentemente costituiti da folte associazioni di palma dum, con sicomori e tamarindi.

Più ricca si presenta la vegetazione nella zona delle pendici orientali, per la ragione che partecipa ad un regime di precipitazioni più regolare, il quale ha permesso lo sviluppo a formazioni di tipo tropicale umido, con alberi d'alto fusto, e con folto sottobosco di arbusti e di erbe. Vi si trovano, a seconda dell'altitudine, una specie d'olivo (Olea cryso-phylla), il ginepro abissino arboreo, la euforbia a candelabro, i tamarindi e i sicomori, e

fra gli alberi maggiormente utili il mimusops e l'ebano del Sudan.

Il *mimusops* è particolarmente diffuso nella regione dei Mensa e dà un legno pregiatissimo quanto il mogano; per le dimensioni potrebbe paragonarsi alla nostra quercia. Nero e lucente

è il legname che si ottiene dall'ebano.

L'euforbia è utilissima agli indigeni, per il fatto che il suo legno leggerissimo, somigliante al pioppo, è impregnato di una sostanza venefica, che lo rende inattaccabile alle termiti, e si presta quindi magnificamente alla costruzione di capanne. Buon legname per mobili, travi, pali telegrafici, rivestimenti di matite, si può ottenere anche dal ginepro arboreo. Tutti questi alberi sono particolarmente caratteristici della zona più elevata delle pendici, perchè cessando coll'altitudine il sottobosco, si vanno a costituire foreste dell'una o dell'altra essenza, simili a quelle delle nostre zone temperate. L'euforbia trova l'ambiente più favorevole tra i 1600-2300 metri, il ginepro tra i 2200-2400, l'olivo, il cui legname ha le stesse caratteristiche del nostro, e potrebbe servire agli stessi usi, tra i 1700-2400.

La differenza fondamentale fra la vegetazione delle pendici, e quella del bassopiano e della pianura sudanese, è dovuta alla presenza, anzi alla predominanza di piante sempreverdi

nella prima, mentre bassopiano e pianura limitano il periodo vegetativo alla stagione piovosa, tranne che nelle oasi lungo i fiumi, dove la presenza dell'acqua permette eccezionalmente la l'esistenza di sempreverdi; giova però ricordare, giacchè si tratta anche di steppe pascolative, che l'alternanza delle stagioni piovose, già altrove accennata, favorisce, anzi provoca e giustifica le migrazioni transumanti di molte genti eritree. Nelle pendici sudanesi, meno favorite di quelle orientali, l'albero caratteristico è il famoso baobab, il re della savana africana, diffuso in tutte le zone aride africane; è albero delle forme giganti, a tronco che può raggiungere parecchi metri di circonferenza, a foglie caduche; ma alla imponenza non corrisponde la bontà, perchè la struttura del suo legno è molle e spugnosa; solo la corteccia fibrosa è invece utilizzata dagli indigeni per corde e legacci d'ogni genere. È frequente fra i 600 e 1500 metri, ma può scendere anche più in basso.

Denudato del suo manto boscoso si presenta l'altopiano; la ragione di tale fatto non è climatica, ma antropica, poichè trattasi delle regioni di più antico e più intenso insediamento umano, più soggette delle altre al disboscamento, dovuto anche al fatto che l'agricoltura indigena, poverissima e sfruttatrice, perchè fatta senza concimi, aveva bisogno di alternare le coltivazioni, facendo riposare i terreni. Del resto ogni agricoltura, prima di essere intensiva, cerca la quantità nell'estensione, e questa quantità ed estensione, sull'altopiano eritreo, sono state ottenute a spese del bosco. Altre cause cui devesi attribuire l'impoverimento boschivo sono date dalla necessità di estendere i pascoli; dal consumo di legna da ardere e da costruzione (capanne indigene), non accompagnato da alcuna previdenza ricostruttiva; e dalle distruzioni guerresche. I pochi residui arborei sono costituiti da acacie, sicomori, euforbie.

Le aree desertiche vere e proprie sono poco estese e limitate alla Dancalia. Notevoli presso Assab, importanti gruppi di palme dattilifere, con 2700 esemplari, e nella Dancalia settentrionale altri gruppi con 500 esemplari.

LE GENTI. — Ab. 400.000 circa, 3 per kmq., in assoluta prevalenza indigeni, e poi arabi, indiani, sudanesi, somali-migiurtini. Europei quasi 5000, di cui oltre 4/5 italiani. Religione prevalente la musulmana di rito sciafeita, con oltre metà della popolazione; poi cristiani copti, pagani, 28.000 convertiti al cattolicesimo, e alcuni protestanti, israeliti, ortodossi, buddisti.

\* \*

Le genti eritree si considerano tutte pertinenti al gruppo camitico, ma talune fra esse, e precisamente quelle più elevate e progredite nella cultura, hanno subìto influssi politici, sociali e linguistici d'origine semitica, importati dalla vicina Arabia e diffusi in tutto l'acrocoro etiopico-somalo; anzi v'è chi ritiene che la popolazione dell'acrocoro etiopico sia il prodotto della fusione avvenuta fra l'antichissima popolazione indigena, di stirpe camitica, coi conquistatori arabi, di stirpe semitica.

In Eritrea appartengono a questo gruppo di popolazioni camito-semitiche gli *abissini* del mezzogiorno, strettamente affini alle popolazioni del Tigrè etiopico, dalle quali non si distinguono per nulla; ed i gruppi di genti *maria*, *habab*, *az tecles*, *az temariam*, tutte nel settentrione eritreo.

I primi, complessivamente 115.000 individui, parlano il tigrino o tigrai, i secondi, in tutto 40.000, il tigrè, ambedue idiomi derivati dal ghez, l'antica lingua dei testi sacri.

Anche nel modo di esistenza questi due gruppi etnici si distinguono fondamentalmente. Gli abissini sono agricoltori, perciò anche sedentari, hanno una società e ordinamenti di tipo feudale, e sono inoltre cristiani copti; sono nomadi e pastori i popoli del secondo gruppo, che alternano le loro dimore fra le rore del settentrione eritreo e le adiacenti pianure; e sono musulmani.

Per numero di individui (40.000) e per vastità del territorio che occupano, sono da citare al 3º posto i popoli parlanti l'idioma begia, pure di stirpe camitica. Appartengono a questo gruppo i hadendoa, dislocati sulla sinistra del Barca, e soprattutto i beni amer, diffusi ovunque in tutta la regione del Barca e del basso Ansebà. Trattasi anche in questo caso di genti no-

madi, che passano alternativamente dalle rore al piano, in cerca di pascoli. Sono musulmani,

a società patriarcale e divisa in caste.

Tra i begia ad occidente e i popoli tigrè ad oriente vivono anche genti di attribuzione incerta, come i gialin, gli algheden, i sabderat, tutti musulmani, i primi parlanti un idioma proprio, gli altri parlanti il tigrè. Quanto alle sedi di queste tre popolazioni, si nota che esse costituiscono una zona di separazione fra i begia da un lato e cunama e baria dall'altro, abitanti questi ultimi nelle regioni del Gasc e Setit in numero di 20.000. Cunama e baria sono agricoltori sedentari ed in certa misura anche pastori, pagani i primi, musulmani i secondi; parlano idiomi vari, ma tutti d'origine camitica, e nella loro società il potere massimo è concentrato nel consiglio degli anziani.

Discendenti da popolazioni aborigene, di ceppo affine alle precedenti, si considerano anche i bogos, coi mensa e begiuc (15.000 complessivamente), popoli nomadi e pastori, mu-

sulmani, parlanti un idioma speciale, detto bileno.

Anche l'oriente eritreo ha popolazioni camitiche, e sono i sahò (16.000 individui) e i dancali o afar (10.000). Spettano al primo gruppo le genti teroa, assaorta, miniferi, hasu, irob; al secondo i damoheita, i dahimela, i hedarem, i belesua, gli ancala, tutti musulmani. Vivono di pastorizia e sono perciò nomadi, spostandosi fra il ciglio dell'altopiano e la pianura; ma spesso sono anche sedentari e coltivatori, oppure pescatori e navigatori; e ciò vale

particolarmente per i dancali del litorale.

Risultano così elencati tutti i nuclei principali delle popolazioni eritree. Fra le popolazioni numericamente meno importanti vanno ricordati in prima linea gli *arabi*, dediti al commercio, e perciò frequenti in tutte le principali località della colonia; essi non costituiscono una popolazione omogenea, fatta eccezione per la tribù dei *rasciaida*, proveniente dall'Arabia in tempi recenti (1869) e insediatasi nel settentrione costiero. Infine sono da ricordare poche centinaia di *somali migiurtini*, intorno alla baia di Hauachil, e circa 2000 *sudanesi*, sparsi nei centri commerciali, nei quali vive pure qualche migliaio d'*indiani*, dediti al commercio.

Gli europei residenti in Eritrea sono quasi esclusivamente italiani: 4283 nel 921, contro 400 fra inglesi, svedesi, turchi, greci. Strana potrà forse sembrare la presenza degli svedesi, i quali nella nostra colonia hanno una missione, che si occupa particolarmente dell'istru-

zione dei fanciulli.

Quanto ai cattolici, si nota che sono attualmente circa 28.000, distribuiti in una sessantina di parrocchie, costituendo l'Eritrea un apposito vicariato apostolico.

CONDIZIONI ECONOMICHE. — Dal punto di vista della colonizzazione, l'Eritrea presenta problemi affatto diversi dalla Libia, dovuti alla natura stessa del paese. In Libia, e in Tripolitania in ispecie, il problema idraulico è più semplice, trattandosi di estendere a grado a grado le coltivazioni sollevando l'acqua dal sottosuolo, senza opere ingenti e senza spese cospicue; inoltre vi possono trovare posto, in questo lavoro, anche nostri connazionali, cui si provvede, come abbiamo visto, col mezzo dell'indemaniamento dei terreni e colle concessioni a piccoli o grandi lotti. In Eritrea il clima è favorevole all'europeo solamente sull'altopiano, il quale ha pure condizioni buone di piovosità e si presterebbe perciò anche alla piccola colonizzazione agricola; ma sembra che qui non esistano terreni demaniali, e che non sia possibile togliere alcunchè agli indigeni, già essi numerosi e dediti all'agricoltura e all'allevamento, da cui traggono risorse appena sufficienti a vivere. Questo fatto può tuttavia parere anche inverosimile quando si consideri l'esigua densità della popolazione. Invece sono numerosi i terreni disponibili nelle pianure dell'oriente e occidente; ma trattasi, in ambedue i casi, di zone torride, a regime pluviale mediterraneo nel versante costiero, tropicale in quello sudanese, però sempre scarso, e la messa in valore dei terreni non solo è poco adatta alla nostra mano d'opera, ma richiede anche capitali ingenti per la cosruzione di cospicue opere irrigue, unitamente alla creazione di grandi aziende, per la introduzione, con sistemi industriali, di culture pregiate. In condizioni migliori si trova per questi riguardi il versante interno, più vasto, con fiumi di buone portate, che però nel bassopiano impoveriscono a mano a mano. Sul Gasc, presso Tessenei, è appunto sorta una di queste aziende, con opere capaci di irrigare 15.000 ettari di terreno, che saranno messi per 2/3 a cotone, con una produzione che si spera di portare in breve a 30.000 q. annui, il resto a cereali e piante alimentari, per uso specialmente degli indigeni che lavoreranno nelle concessioni. Sbarramenti analoghi furono eseguiti anche presso Zula, per l'irrigazione di 4.000 ettari, e sull'alto Falcat; importanti aziende indigene, pure a base di irrigazione, sorgono a Emberemi, Uachíro, Mersa Taclai.

Il problema agricolo eritreo, nella sua fase attuale, ha dunque un aspetto duplice: sull'altopiano si tratta di valorizzare sempre meglio l'agricoltura indigena, trasformandola nei metodi, assistendola con la nostra opera di consulenza e di sperimentazione, al fine di renderla più intensiva e maggiormente produttiva; nelle pianure tropicali, invece, si tratta di condurre l'acqua, raccogliendola, con opportune opere idrauliche, nei bacini montani, sistemandoli in modo di averla disponibile nei momenti di bisogno, e di poterla immettere nelle varie zone alluvionali all'uopo convenientemente predisposte. Qui l'agricoltura è dunque ancora da creare, e la premessa indispensabile per crearla sta in prima linea nella soluzione del problema idraulico. Poi verranno i concessionari disposti a investire i loro capitali e verrà certamente anche la mano d'opera necessaria ai lavori manuali. Il problema è arduo, perchè richiede mezzi ingenti, ma non insuperabile.

\* \* \*

Attualmente il massimo prodotto vegetale della colonia è fornito dalla *palma dum*, che cresce spontanea e in gran numero nelle valli del Barca, del Gasc e del Setit. Dal nocciolo del suo frutto trae alimento l'industria dei bottoni d'avorio vegetale, in concorrenza al corozo sudamericano; Cheren e Agordad sono i due centri di tale manifattura. L'attuale raccolta annua oscilla fra i 25.000-30.000 quintali, ma potrebbe essere molto maggiore, forse di 70-80.000, quando l'assorbimento del mercato lo consentisse.

Altra pianta spontanea e frequente in tutto l'altopiano, la quale incomincia ad interessare l'industria metropolitana, è la *meriandra bengalensis*, capace di fornire buoni rendimenti di canfora. La *sanseviera*, spontanea, e l'agave sisalana, coltivata, sono piante tessili di cui s'è già iniziato lo sfruttamento, con l'impianto di macchinario per lo sfibramento e la pettinatura.

Infine sono da ricordare le cortecce tannanti, e fra le piante medicinali l'aloe e la senna, quest'ultima raccolta da un arbusto del bassopiano ed esportata verso l'Egitto, donde ci viene in Italia col nome di senna alessandrina.

I prodotti indigeni di più larga coltivazione sono, sull'altopiano, i cereali, specialmente frumento, orzo, dura, taff (specie di miglio); semi oleaginosi, specialmente lino, parecchi legumi, come lenticchie, fagiuoli, fave, piselli. Nelle zone più basse, tropicali, prevalgono il mais e la dura fra i cereali, il sesamo fra le oleaginose, i fagiuoli fra i legumi.

Quanto al *cotone*, si può dire che è cultura tanto del bassopiano che delle pendici; ma in quest'ultime è danneggiato dalle piogge all'epoca della maturazione. Ideale, invece, è la zona delle pendici per il *tabacco*, che però crescerebbe anche nel bassopiano, e per il *caffè*, che non abbisognerebbe neppure di irrigazioni.

\* \*

La pastorizia è l'altra occupazione importantissima delle genti eritree; vi sono dedite particolarmente le tribù musulmane, che la praticano talvolta stazionariamente, talvolta con transumanza, seguendo il ciclo delle piogge, che fanno rinverdire i pascoli. È particolarmente elevato il patrimonio ovino-caprino, che conta 1.700.000 capi, (il che fa in media ben 4200 per 100 abitanti); ma sono numerosi anche i bovini, con 553.000 capi. Animali da trasporto sono i cammelli (68.000) e gli asini (47.000); pochi i muli (10.000) e i cavalli (1500). Gli indigeni traggono, dalle loro greggi, latte, formaggi, carne e pelli; queste ultime sono oggetto d'intenso commercio e figurano tra le principali esportazioni (1). All'Asmara (Sembel) vi è poi uno stabilimento per la produzione di carne in conserva

Ma l'industria zootecnica eritrea è capace di altri notevoli sviluppi: basti ricordare, a questo proposito, che nonostante l'ingente patrimonio ovino la produzione della lana è quasi

<sup>(1)</sup> Secondo indicazioni recenti della *Rivista delle Colonie Italiane* il patrimonio di bestiame sarebbe in Eritrea il seguente: bovini 1.000.000, ovini e caprini 1.500.000, equini 40.000, camellidi 5000.

nulla, e che nel campo bovino l'indigeno elimina regolarmente tutti i maschi, invece di allevarli come animali da carne. L'opera di trasformazione nei riguardi dell'allevamento indigeno non è però tanto semplice come potrebbe a prima vista parere, giacchè non basta mutare le concezioni e la mentalità dei pastori, occorrendo invece provvidenze svariate, intese a migliorare i pascoli, a rendere più frequenti le abbeverate, a creare nuove razze pregiate di bestiame, sia da lana che da carne.

La pesca è praticata dagli indigeni e dagli arabi particolarmente nelle Dahlach; perle e madreperle impiegano da sole circa 4000 sambuchi e 5000 pescatori, e dànno un prodotto del valore di 4-6 milioni di lire. Massaua ne è il mercato principale del Mar Rosso. Altro prodotto, pescato ed esportato in gran copia, è la conchiglia trocus, diretta per lo più alla Francia, ma anche all'Italia; si utilizza nella fabbricazione di bottoni. L'altra pesca dà pure cospicui prodotti; si esporta pesce secco, salato e salamoiato, all'Egitto ed all'Estremo Oriente; alla preparazione ed esportazione provvede la « Società Italiana delle Pescherie dell'Africa Orientale ».

La caccia trova in Eritrea una varietà infinita di animali, che però dal punto di vista economico interessano appena il commercio di rifornimento dei giardini zoologici. Leopardi, jene e sciacalli si trovano ovunque, ugualmente le scimmie; nella regione del Setit si trovano elefanti e ippopotami; nel bassopiano del Barca giraffe e struzzi, in tutta la zona orientale leoni; e ovunque antilopi e cinghiali.

\* \*

Le ricerche minerarie eseguite avrebbero assodata la presenza di vari minerali: d'oro, di rame, di ferro, di manganese, di zinco; ma lo sfruttamento è in corso solamente per il cloruro di potassio, fuori dei confini della colonia, nel Piano del Sale. Cloruro di sodio, cioè sale da cucina, si ricava in quantità dalle saline di Massaua e si esporta verso l'India. Altra importante salina trovasi ad Assab. La miniera aurifera di Medrizien, di cui era stato iniziato lo sfruttamento, è da anni inattiva.

L'Eritrea possiede il primo impianto idroelettrico costruito nell'Africa orientale, quello di Belesa a nord di Asmara, capace di produrre 2 milioni e mezzo di kw. ore all'anno. L'energia viene impiegata nell'illuminazione della città di Asmara e nelle industrie locali, come quella molitoria, cementizia e della concia; le acque di scarico delle centrali furono a loro volta utilizzate, irrigando una quarantina di ettari di terreno nella vallata del Dorfu. Massaua oltre all'industria del pesce e del sale, ha una fabbrica di ghiaccio; Cheren e Agordat lavorazione di noccioli di palma dum; Adi Ugri una conceria; Elà Bared lavorazione di fibre tessili.



Il commercio marittimo eritreo riflette non soltanto i prodotti della colonia, ma anche altre merci in transito, essendo Massaua grande emporio del Mar Rosso. Tali merci sono costituite soprattutto da zucchero, caffè, riso, tessuti, petrolio. Le esportazioni eritree invece riguardano principalmente semi di lino, pelli secche, conchiglie trocus, madreperla greggia, semi di palma dum interi o affettati, perle, sale marino, burro indigeno, cotone greggio; le importazioni riguardano prodotti lavorati, soprattutto tessuti e filati, lavori in ferro, poi generi alimentari, come zucchero, caffè, vini e liquori, dura, riso.

Oltre al movimento commerciale marittimo l'Eritrea ha un ingente movimento carovaniero, con cifre elevate sia all'importazione che all'esportazione. Vengono importati in prima linea semi di lino e pelli bovine, esportati tessuti e filati di cotone.

### SOMALIA.

Superficie km. 490.000; popolazione ab. 900.000. La colonia è divisa in 7 regioni, a ciascuna delle quali è preposto un commissario: Regione dell'Uebi Seebeli, cap. Mahaddei Uen; Giuba, cap. Chisimaio; Regione di Confine, cap. Oddur; Regione del Centro, cap. Merca; Obbia; Cap. Obbia; Nogal, cap. Eil; Regione del Migiurtini, cap. Alula.

Mogadiscio ab. 20.700 indigeni e 300 europei; Chisimaio 3600, Merca 8000, Brava 5000, Margherita 4000, Giumbo 1500.

IL SUOLO. — Come abbiamo detto in precedenza, una delle linee dei grandi affossamenti africani, quella appunto che si inizia a S con il lago Niassa (bacino dello Zambesi) e, decorrendo ad occidente del Kenia e Kilimangiaro, attraversa i laghi Rodolfo, Stefania, Margherita e Zuài, raggiunge la valle dello Hàuash per continuare poi con la depressione dàncala, arrivare al Mar Rosso e proseguire oltre. Nella sua parte nordica questa linea divide l'acrocoro etiopico in due grandi sezioni, che precipitano verso la depressione tettonica con ripida scarpata avente il bordo assai rilevato. La zona meridionale è incorniciata da una serie di monti assai alti: basti solo ricordare quelli di Cillalo e Badda (m. 4133), dopo i quali il rilievo piega, snodandosi verso NE, con i monti Gugu (m. 3623) e di Harràr, gruppo degli Ahmar (Culubi, m. 2569); si abbassa in seguito con i rilievi della Somalia Britannica: Dubburo m. 1585, Gran Liba m. 1800, Tawawur m. 2078, per terminare nella cuspide che culmina con C. Guardafùi, dominata dai M. Godobo, m. 1500; i fianchi di questi rilievi scendono quasi ovunque ripidamente sopra il golfo di Aden. A ENE di Capo Guardafui, a km. 250, si estolle dal mare l'isola Socotra (kmq. 3600), con l'elevata (m. 1420) sua sommità pianeggiante; essa è al certo un frammento dell'orlo montuoso della Somalia, cui resta unita mediante una piattaforma sottomarina, sopra la quale si adergono pure alcuni isolotti abbastanza elevati: Abd-el-Curi, m. 510, I due Fratelli (Sama e Darsa), m. 740 e vari scogli minori,

Invece il terreno scende verso l'Oceano Indiano con lento declivio; è un altopiano che si abbassa in massima regolarmente a mezzo di pianori stepposi ancora poco conosciuti, e che si presentano ondulati e a forma tabulare; scendono da prima a scaglioni solcati da corsi d'acqua, che ànno inciso profonde valli, e da ultimo con una zona che con più lenta pendenza insiste su la fascia litoranea.

Dato ciò, si comprende come la Somalia presenti molta uniformità nella sua struttura fisica. Essa si può riguardare quale un peneplano cristallino ammantato da un rivestimento di assise, specie arenacee e calcaree, che ànno subìto poche dislocazioni. Così essa appare quale una porzione superstite di un grande bacino, del quale una parte fu sprofondata nell'Oceano Indiano.

La Somalia italiana costituisce il bordo esteriore della pseudo penisola dei Somali: essa da C. Adaddo (Bender Ziada) sul golfo di Aden, girando la cuspide di Bender Alula e Capo Guardafui, si spinge fin oltre alla foce del Giuba, a Capo Chiambone.

Non è un'unità geografica e nemmeno risulta delimitata da linee fisiche, eccettuato il mare che la contorna a SE e a N. Il suo confine entro terra non raggiunge la cornice montuosa dianzi ricordata, e i fiumi che la interessano non le appartengono se non nella sezione inferiore del loro corso. La sua frontiera, peraltro provvisoria, è un confine artificiale, che si svolge a grandi spezzate, raggiungendo nella sezione meridionale-occidentale la massima distanza dal mare; lungo il Giuba corre a circa km. 500, in corrispondenza dell'Uebi Scebeli (Itala) a km. 300 circa; mentre nell'estremo corno varia da 150 a 225 km. circa.

Morfologicamente il territorio dominato può essere ripartito in varie zone, in massima parallele fra di loro. La più elevata è la più interna, o dell'altopiano, formata da strati suborizzontali arenaceo-calcarei del Mesozoico. Essa, a mezzo di un gradino, poggia su la susseguente, costituita da rocce cristalline; questa nel suo complesso è pianeggiante, giacchè ricoperta in parte da una spessa coltre di materiali eluviali e diluviali, dalla quale' specie nella sezione mediana, sporgono piccole colline granitiche e gneissiche con filoni di quarzite, alcune delle quali alte 300 e 350 m. circa, localmente chiamate bur. Segue un'altra

zona pianeggiante, variamente sviluppata: nella cuspide del Guardafui si riduce al minimo, per allargarsi sempre più, di mano in mano che procediamo lungo l'Oceano Indiano; nella sezione meridionale è in massima costituita da argille alluvionali del Giuba e dello Scebeli.

Contro la battiglia, almeno da Obbia fin oltre la foce del Giuba, si estende una fascia larga circa 40 km., formata da una serie di colline sabbiose di origine eolica Queste dune, ormai stabilizzate e coperte di vegetazione, specie di arbusti spinosi, ànno un'altezza massima di 80-150 m. Sì fatta formazione isola la costa; infatti l'Uèbi Scebeli, nella sua estrema sezione, che forse prima sfociava nei pressi di Mogadiscio, ora corre a monte e parallelamente alle dune per oltre 300 km.; il Giuba invece è riuscito ad inciderle, però l'asse del fiume, invece di svolgersi traversalmente alla costa, ripiega l'estrema sua asta verso SW per sfociare a Giumbo.

Questa formazione di dune antiche è a sua volta orlata da catene di altre dune più recenti, in parte ancora mobili, le quali si elevano sopra uno zoccolo di arenarie e di calcari quaternari, disposti orizzontalmente.

Lo sviluppo costiero è di circa 2200 km. Purtroppo difettano i buoni ancoraggi. Ciò vale anche per la Somalia settentrionale, malgrado la sua costa rocciosa e più articolata, e malgrado la frequente ricorrenza dei bender (= porti), che altro non sono, se non piccoli rifugi per imbarcazioni indigene, generalmente costituiti dalle foci dei numerosi torrenti. Non è buon ancoraggio nemmeno lo specchio del Chor di Hórdio, a causa dei fondali e dell'insabbiamento. Migliore si presenta, sotto questi riguardi, la costa dell'Oltregiuba, cui giova moltissimo la cortina insulare delle Bagiuni, correnti parallele alla costa, come un molo di protezione Infatti troviamo qui il migliore approdo di tutta la Somalia, Chisimaio, che deve tale sua qualità proprio alle isole e isolotti che gli stanno di fronte, tuttavia la protezione, se risulta efficace contro il monsone di NE, lo è meno contro quello di SW. Un secondo approdo di questo tratto di costa è quello di Bur Gao (Porto Durnford), alla foce del Bubasci-Chimoti, costituito da un'ampia insaccatura, profonda 12 metri e larga all'imbocco circa 4; qui la protezione verso NE è data dalla penisola di Ras Bur Gao, verso SW da parecchi scogli e frangenti. Rettilinea, piatta, sabbiosa è la costa rimanente della Somalia; aggiungasi, ad aumentare le difficoltà di accostamento, la presenza di una barra sottomarina, probabilmente corallina e continuazione della cortina insulare sopraricordata. Tale barra rende oltremodo difficile la navigazione, e ciò accade particolarmente durante il monsone di SW; si ha allora il periodo di costa chiusa, con frequenti interruzioni nelle operazioni commerciali.

IL CLIMA. — Le regioni geografiche di posizione analoga a quella della nostra Somalia hanno comunemente un clima equatoriale a precipitazioni costanti, oppure tropicale a precipitazioni periodiche, ma sempre abbondanti, e quanto a vegetazione sono caratterizzate dalla foresta equatoriale o dalla savana. Le carte climatiche assegnano invece alla Somalia un clima semi arido, a precipitazioni periodiche ma scarse, e le carte della vegetazione vi fanno predominare la boscaglia e la steppa magra. L'eccezione si spiega analizzando i vari elementi climatici in rapporto alla distribuzione delle terre e delle acque in questa parte dell'Africa.

Fattore geografico di primissima importanza: la vicinanza del continente asiatico; la potenza del ciclone estivo che si forma su questo continente è tale, che l'Indiano settentrionale è dominato ovunque dal monsone di Sudovest, parallelo alla costa somala; è vento ricco di vapori acquei, data la sua origine, ma, non trovando impedimenti montuosi, che lo costringano a salire ed a raffreddarsi, procede senza scaricarsi.

La situazione si rovescia durante l'inverno; in questa stagione domina sull'Asia un potente anticiclone, ed anche sull'Arabia e sul Sahara si stabiliscono ovunque alte pressioni; i venti dominanti in Somalia sono perciò, durante l'inverno, quelli di Nordest, provenienti da regioni terrestri e diretti verso zone più calde di quelle d'origine; sono perciò venti prevalentemente asciutti.

L'inversione da un regime ad un altro avviene dopo il passaggio del sole allo zenith, in aprile-maggio e in settembre-novembre; dette stagioni sono caratterizzate da calme, favorevoli alla formazione di correnti aeree ascendenti, perciò piovose.

Il periodo primaverile è quello delle grandi pioggie (gu), l'autunnale delle piccole pioggie (der), salvo eccezioni. Le stagioni secche si chiamano gilal (dicembre-febbraio) e agai (giugno-agosto).

Rispetto alla quantità, è accertato, in via massima, che le precipitazioni crescono da nord a sud e dalla costa verso l'interno. Il minimo si ha sulla costa del Golfo di Aden, che riceve appena 75 mm. circa annui, prevalentemente cadenti in novembre-dicembre durante il monsone invernale; la costa settentrionale-orientale segna già un lieve miglioramento con 100 mm. circa e, oltrechè in novembre-dicembre, ha qualche precipitazione anche in maggiogiugno; l'interno della Somalia settentrionale ha in complesso precipitazioni ancora maggiori (150 mm. circa), dovute certo alla maggiore altitudine; e sono precipitazioni estive.

In condizioni molto più favorevoli si trova il Benadir. Per questa regione esistono osservazioni meteorologiche raccolte con molta diligenza nel quadriennio 1922-1925 dall'osservatorio della Società agricola italo-somala, riferite non solamente alle località della costa, ma anche a quelle dell'interno:

|              | Mese più caldo | Mese più freddo | Escursione | Pioggia<br>mm. |
|--------------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Mogadiscio   | 29,0 (IV)      | 26,9 (VIII)     | 2,1        | 564,7          |
| Brava        | . /===         | 25,6 (VII)      | 1,6        | 523,7          |
| Gelib        | 26,3 (III)     | 22,7 (VII)      | 3,6        |                |
| Bardera      | 31,2 (III)     | 25,4 (VII)      | 5,8        | 516,7          |
| Balad        | 29,5 (III)     | 26,2 (VII)      | 3,3        |                |
| Villabruzzi  | 28,9 (IV)      | 25,3 (VII)      | 3,6        | 625,8          |
| Bur Acaba    | 29,8 (IV)      | 27,1 (VII)      | 2,7        | 678,7          |
| Mahaddei     | 29,2 (V)       | 25,2 (VII)      | 4,0        | 527,0          |
| Iscia Baidoa | 28,0 (III)     | 23,6 (VII)      | 4,4        | 805,7          |
| Bulo Burti   | 30,2 (III)     | 27,2 (VII)      | 3,0        |                |
| Oddur        | 29,6 (III)     | 26,5 (VII)      | 3,1        | 470,0          |
| Lugh         | 31,8 (III)     | 27,6 (VII)      | 4,2        | 414,0          |

Si potrebbe obbiettare che trattasi di periodo breve, troppo breve per dedurne medie stabili e sicure; tuttavia, esaminando i dati delle precipitazioni, si è portati a concludere che la pluviosità è, nel Benadir, molto maggiore di quanto finora si credesse: prudenzialmente possiamo forse ammettere che essa supera o per lo meno si aggira intorno ai 500 mm., ciò che rappresenta un contributo veramente notevole.

Ai fini agricoli, però, tale contributo va studiato in rapporto alle alte temperature della regione ed alla distribuzione annua. Lo studio del rapporto colle alte temperature ci permette di fissare una specie di indice d'aridità, che nel Benadir risulta notevole, tant'è vero che sono scarse o mancanti le acque di scorrimento superficiali (evaporazione notevole), come vedremo meglio nel capitolo dell'idrografia, ed è pure scarsa e povera la vegetazione.

Quanto alla distribuzione annua delle precipitazioni, il quadriennio di osservazioni anzidetto ha confermato la regola dei due massimi già ricordata; tuttavia è possibile distinguere due tipi di andamento annuo: uno costiero ed uno continentale, aventi in comune il periodo di aridità invernale, e distinti invece per quanto riguarda il periodo di aridità estiva, che sulla costa è molto meno pronunciato:

Analoga distinzione fra costa e interno si nota nell'andamento delle temperature.

Queste sono più uniformi sulla costa, nel senso che le escursioni annue vi sono lievissime, di 4 centigradi al massimo ed anche minori, fra le medie del mese più caldo (circa 29 centigradi) e le medie del mese più freddo (circa 26 centigradi), mentre invece sono per lo meno doppie le escursioni diurne, potendo oscillare fra i 22-30 centigradi.

Nell'interno, a mano a mano che l'influenza del mare e del monsone cessa, il clima si fa più continentale per quanto riguarda le escursioni diurne, che possono salire anche a 18 centigradi, fra massimi medi di 35 centigradi ed anche più, e minimi medi di 18-20, mentre invece rimangono invariate le escursioni annue. Lugh, ad esempio, avrebbe una media di 32,6 cen-

tigradi nel mese più caldo e di 29,8 in quello più freddo; ma i massimi assoluti possono andare, nell'interno, anche a 40 centigradi e oltre (massimo assoluto di Lugh 45 centigradi) ed i minimi assoluti scendere a 10-11.

Merita poi di essere ricordato il fatto che il mese più caldo non è il luglio o l'agosto; a Chisimaio, per esempio, la media massima si ha in aprile, con 28,1 centigradi, la minima in luglio con 24,7; sulla costa settentrionale il mese più caldo è il settembre; a Lugh e Bardera si hanno le massime temperature durante il monsone di Nordest, cioè nei mesi invernali. In massima si può affermare che sono più caldi i mesi asciutti, lo sono meno quelli piovosi.

In fatto di salubrità, si può notare che il clima somalo è discreto, molto migliore che in altre zone di ugual latitudine, specialmente sulle coste, dove l'azione del vento marino rende più sopportabili i calori; ma vi sono anche zone meno salubri, là dove in periodo di piene fluviali accadono degli allagamenti, che poi si trasformano in pozzanghere di acqua stagnante.

In ogni modo però il clima è tale da non permettere all'europeo il lavoro gravoso, continuo, ed è raccomandabile, in ogni caso, che a dati periodi di soggiorno in colonia, si alternino brevi riposi in patria.

IDROGRAFIA. — La povertà di precipitazioni e l'elevatezza delle temperature spiegano la scarsa rete idrografica somala. Due soli grandi fiumi, ricchi d'acqua solo perchè provenienti dal lontano acrocoro etiopico, e poi molti uidian, giacchè i cosidetti torrenti somali, travolgenti durante le piogge, ridiventano facilmente e presto asciutti col bel tempo. Essi sono particolarmente numerosi nella Somalia settentrionale-orientale, dove hanno corso brevissimo, giacchè sorgono sul ciglio dell'altopiano, che in quella regione si eleva a distanza relativamente breve dalla costa, limitando la pianura a mo' di gebel; solo il *Darror* e il *Nogal* fanno eccezione alla regola, avendo la loro sorgente nella vicina Somalia britannica, il primo nei monti Uarsangheli, il secondo nelle montagne a sud di Berbera.

Insignificante è anche l'importanza dei corsi d'acqua minori, segnati nel Benadir e nell'Oltregiuba, fra i quali non v'ha alcuno di perenne. Quelli affluenti al Giuba prendono il 
nome di bohol; molti di essi terminano nei descek, stagni o paludi, che occupano le zone depresse lungo i margini del fiume, dal quale vengono regolarmente inondate durante le piene.
Massimo fra tutti il Descek Uamo, sul Basso Giuba, circondato da ampie distese di pascoli;
vi sfocia il Lach Dera, il più grande dei torrenti dell'Oltregiuba, quasi sempre asciutto, ma
con acque nel subalveo, cui probabilmente attingono i pozzi di Afmadu. Il corso superiore
del Lach Dera si svolge nella colonia del Kenia ed è parzialmente perenne, nel suo primo
tratto.

Importanza massima hanno invece i due grandi fiumi perenni della colonia, il Giuba (1650 km. di lunghezza, 445.000 kmq. di bacino) e l'Uebi Scebeli (1500 km. di lunghezza e 225.000 kmq. di bacino); i quali per lunghi tratti del loro corso scorrono pensili, facilitando così la derivazione delle acque a scopo irrigatorio. Entrambi straripano durante le piene; non ricevono alcun contributo, o contributi minimi d'acqua, durante il loro corso in colonia; lo Scebeli diminuisce anzi considerevolmente la sua portata (straripamenti, evaporazione, derivazioni) a mano a mano che avanza in pianura, e finisce per impaludare nella regione di Ballei (balli in somalo — stagno); tuttavia recentemente si riuscì ad accertarne il carattere permanente di affluente del Giuba.

Il Giuba (875 km. di corso in colonia su un totale di 1650), invece, riesce a sfociare in oceano, non solo, ma da Bardera alla foce è anche navigabile per un certo periodo dell'anno, circa 250 giorni, da maggio a dicembre. Misurazioni recenti hanno stabilito la sua portata massima a Bardera in 1000 mc. al secondo (in novembre); la portata minima non è conosciuta, ma già alla fine di dicembre, all'inizio della magra, il fiume scende a 120-150 mc., e la massima magra deve quindi essere ancora inferiore a queste cifre.

Il regime dei due nostri grandi fiumi somali, non essendo in alcun modo influenzato dalle precipitazioni che cadono in colonia, deve essere in rapporto col regime delle piogge sull'altopiano etiopico, le quali cadono in due massimi, seguenti regolarmente il passaggio del sole allo zenith; per conseguenza si hanno due periodi di piena, uno minore primaverile, da aprile in poi, ed uno maggiore, nel tardo autunno (dai primi di ottobre a metà dicembre), ntramezzati da due periodi di magra, maggiore quello invernale, minore quello estivo.

Non tutta la vallata del Giuba è suscettibile di avvaloramento agricolo, ma appena la sua sezione inferiore, da Bardera alla foce, nella quale sono frequenti le zone depresse, inondate durante le piene (descek) o facilmente irrigabili. Si tratta di circa 120.000 ettari, buona parte dei quali già messi a coltivazione, ma rudimentalissima. Supposto il loro razionale sfruttamento, si potrebbe forse raggiungere una produzione annua di oltre 100.000 quintali di cotone e di 3-400.000 quintali di prodotti vari (kapok, sesamo, ricino, granturco, canna da zucchero, arachidi).

Per la regione dell'*Uebi Scebeli* non possediamo ancora una stima totale dei terreni capaci di avvaloramento; ma dalle esplorazioni fatte dal Duca degli Abruzzi risulterebbero, nel solo Scidle, fra Mahaddei e Mocoidere, ben 100.0000 ettari di terreni irrigabili, sia pure dopo conveniente sistemazione, allo scopo di regolare gli straripamenti del fiume. In questa zona è sorta appunto l'azienda della Società agricola italo-somala ed altra azienda sta sorgendo più a valle in quel di Genale.

Quanto alle portate massime dello Scebeli, è da notare che sono molto inferiori a quelle del Giuba; ad Afgoi non raggiungerebbero neppure i 211 mc. al secondo (300 secondo altri e 20 mc. le minime), mentre a Genale le massime sarebbero appena superiori ai 100.

VEGETAZIONE. — Il manto vegetale spontaneo della Somalia si può in massima considerare intatto, solo raramente, qua e là, intaccato dall'opera dell'uomo; l'esigua densità degli abitanti e le loro relative pretese spiegano a sufficienza il fatto.

La formazione principale e più estesa, quella che imprime la fisionomia prevalente alla regione, è data dalla boscaglia: un aggruppamento di piante arbustive, spinose, xerofile, pienamente adatte all'aridità dell'ambiente in cui devono prosperare, talvolta intercalate da radi alberi, baobab, o acacie, o euforbie, che ergono caratteristicamente il loro fusto sopra la uniforme vegetazione arbustiva. La foresta vera e propria è un'eccezione in Somalia; la si trova localizzata lungo il Giuba, da Bardera verso valle, e poi lungo lo Scebeli; ma qui in estensioni limitatissime, forse perchè vi è stata sostituita dalle coltivazioni indigene.

Si tratta, in ambedue i casi, di foresta a galleria, con sicomori, tamarindi, palme dum e fitto sottobosco; però la palma dum continua a popolare le sponde del Giuba anche a monte di Bardera, fino a Lugh e Dolo, e prospera anche nelle regioni interne, intorno ai pozzi ed ovunque si trovano oasi di maggiore umidità. Nelle zone alluvionali, specie del Benadir, la boscaglia è invece spesso alternata da pascoli di graminacee più o meno vasti e più o meno costellati di radi cespugliati.

Delle tre formazioni spontanee ora ricordate, quella dei pascoli è senza dubbio la più importante, in quanto costituisce la risorsa massima dell'allevamento indigeno; ma quando il pascolo muore per il prolungarsi della stagione secca, anche la boscaglia interviene a portare il proprio sussidio alimentare al bestiame, specialmente ai cammelli e ai caprini, che si nutrono dei getti recenti degli arbusti, e perfino delle fronde spinose delle acacie.

Però la boscaglia conta anche qualche pianta utile; così la sanseviera, dalle foglie fibrose, che gli indigeni utilizzano per costruire cordame; così alcune leguminose arboree, dalla corteccia tannante; così talune acacie ed altre piante gommifere, e particolarmente il luban (l'albero dell'incenso); quelle, frequenti anche nella boscaglia benadiriana, ma più ancora nella Migiurtinia, questo diffuso particolarmente sul versante migiurtino del Golfo di Aden. Nella Migiurtinia cresce pure l'aloe.

Le acacie, oltre che per la gomma, sono da ricordare per l'oricello: un lichene dalla forma di ciuffo, che cresce parassita sul tronco di vari alberi, in modo particolare delle acacie, Contiene elementi coloranti, violetti e rossi, e si pensa perciò di utilizzarlo industrialmente.

Quanto alla foresta, è notevole il fatto che, pur essendo situata in zona prettamente equatoriale, non vi si trovino buone piante da caucciù, come in analoghe latitudini del versante afro-atlantico. Neppure la raccolta dei frutti della palma dum sembra economica, per la difficoltà della mano d'opera e del trasporto, e per il fatto che trattasi di qualità scadenti.

LE GENTI. — Ab. 900.000 circa, di cui 525.000 nel Benadir e 100.000 nell'Oltregiuba. In grandissima maggioranza camiti (i somali) e negri bantù; poi nuclei di arabi e di indiani. Italiani 804 nel 1921, attualmente oltre 1000.

Religione musulmana di rito sciafita; cattolici fra gli indigeni circa 1000. La Somalia meridionale è prefettura apostolica retta dai missionari della Consolata, con a capo un vescovo. Lingua scritta, usata nei rapporti commerciali, l'araba.

\* \* \*

La principale delle popolazioni indigene viventi in Somalia è quella dei somali, d'origine camitica, malgrado la complessione, che in taluni casi rivela l'influsso semitico-arabo e in altri anche quello negroide. Vivono divisi in gran numero di tribù, che tuttavia si possono ricomporre in tre grandi gruppi, distinti dal tipo somatico che presentano e dai dialetti che parlano: nel mezzogiorno i rahanuin (dialetto rahanuin) tra Uebi e Giuba, più a settentrione gli hauia, tra l'Uebi e la costa indiana; e più a settentrione ancora, fino al Golfo di Aden, gli heggi (dialetto darod).

Occorre però notare che il nomadismo ha spesso complicato la dislocazione delle tribù pertinenti ai vari gruppi: così troviamo genti hauia anche sulla destra dello Scebeli (gialgial, mobilen) e financo sulla sinistra del Giuba (digodia, agiuran); e tribù heggi intorno a Merca (bimal) o in territorio hauia (uarsangheli e härti abgal) e particolarmente nell'Oltregiuba

(merehan, härti, ogaden).

I somali sono in massima dediti alla pastorizia e rappresentano perciò l'elemento nomade o seminomade della colonia; sono invece agricoltori e perciò sedentari i popoli d'origine negroide, di tipo bantù. Tali i *suahili* (abitanti della costa) della Goscia (uagoscia e uaboni), e tali soprattutto le genti già schiave o clienti dei somali, che vivono bensì in villaggi propri, ma che per essere d'origine servile e soggetta hanno per lo più accettato il nome della tribù somala da cui dipendevano. Tutte queste genti d'origine negroide parlano dialetti bantu affini al suahili.

Numeroso è in colonia anche l'elemento arabo, particolarmente nelle città, dove si è mantenuto relativamente puro, (hamudi a Mogadiscio, asciraf a Merca e Brava, hamarani a Brava) mentre altrove si è incrociato coll'elemento indigeno, come specialmente nel caso dei bagiuni, i pescatori e commercianti delle isole costiere dell'Oltregiuba, che di semitico conservano ormai solamente i costumi, mentre la lingua è un dialetto suahili con poche radicali arabe. Vantano origini arabe anche i scehal, ai lati della foce del Giuba, e i meheri della Somalia settentrionale.

Elementi di importanza secondaria sono i *baniani*, viventi esclusivamente nelle cittadine della Somalia meridionale, ove sono dediti al commercio.

CONDIZIONI ECONOMICHE. — Paese tropicale, ma di scarse precipitazioni, la Somalia non ha possibilità agricole pari alla sua estensione; però il fatto che due suoi fiumi abbiano origini molto lontane, in regioni alte e piovose, fa sì ch'essi giungano in colonia con masse copiose d'acqua, che l'opera dell'uomo deriva attraverso grandiosi impianti irrigatori, di cui sono cospicui esempi quello sul Medio Scebeli, attuato per iniziativa del Duca degli Abruzzi, dalla Società agricola italo-somala (Sais), e quello da Genale a Bulo Mererta per opera del Governo della Colonia. La prima è pertanto opera interamente privata, attuata da una grande società sorretta da forti capitali; la seconda, opera dello stato, il quale ha costruito le opere irrigatorie e concede ora i terreni a piccoli capitalisti italiani perchè li mettano in valore.

Abbiamo or ora accennato alla prima difficoltà contro la quale deve lottare l'agricoltura somala, l'acqua. L'altra deriva dalla mano d'opera: l'europeo, a causa delle condizioni climatiche, difficilmente resiste a lavori di fatica regolari e continuati, e si deve quindi fare assegnamento preferibilmente sulla mano d'opera indigena, scarsa e non addestrata, o rifuggente addirittura dal lavoro dei campi, che è considerato lavoro da schiavi. Tuttavia, mentre l'azienda della Sais fa esclusivo assegnamento sulla mano d'opera locale, ci troviamo, nel caso di Genale, davanti ad un primo esperimento di parziale e prudente colonizzazione bianca, al quale si vuole fare assumere forma decisiva in Afgoi.

Nella zona di Genale la superficie irrigabile, situata tutta sulla sinistra dello Scebeli, verrà portata a 40.000 ettari; le concessioni superano già l'ottantina, a lotti di estensione variabile da 100 a 500 ettari, su un comprensorio irriguo di 28.000 ettari. Nell'annata agraria

1925-26 furono coltivati 2000 ettari, di cui 1100 a cotone, con una produzione di 3000 quintali circa. Gli ettari coltivati salirono a 6000 nel 1926-27, di cui 4500 a cotone e sono presentemente 8000, di cui metà a cotone.

Nella regione dello Scebeli la Società agricola italo-somala ha portato già a compimento 6 delle 7 aziende fissate come primo programma, per un totale di 4500 ettari, messi sopra tutto a cotone, con una produzione che già supera i 3000 quintali di fibra all'anno, e poi a canna da zucchero, cereali, cocco, ricino, sesamo.

Culture possibili sono inoltre quelle del kapoc, del granturco, delle arachidi, del tabacco, della dura, del riso, del ricino, dei banani, e ciò vale naturalmente per tutte le zone irrigabili; talune di esse dànno annualmente doppio prodotto, come il sesamo e il granturco, che si possono coltivare in rotazione fra loro.

Altre aziende sorgeranno nella zona di Afgoi, dove è già stato approntato un com-

prensorio irriguo di 1200 ettari.

Concessioni agricole, rilasciate già dagli inglesi, esistono anche nell'Oltregiuba, e precisamente lungo il basso corso del fiume, distribuite in due zone di 6000 ettari ciascuna la prima in corrispondenza dell'Isola Touata, l'altra in corrispondenza di Ionti, a nord e a sud di questa località. Nulla di bene si può dire di queste concessioni, rimaste pressochè allo stato di boscaglia, o tutt'al più coltivate dagli indigeni coi loro sistemi; una sola, situata presso Eli Nalud e gestita dalla East African (Jabuland) Cotton Grovers Association Ltd., risulta non solo interamente disboscata, ma anche in molti punti canalizzata e arginata, oltrechè dotata di macchinari moderni.

\* \*

L'agricoltura indigena è ancora primitiva nei metodi e specialmente deficiente nei riguardi della lavorazione del terreno, pur essendo accuratissima nei riguardi della ripulitura dalle malerbe; è inoltre caratterizzata dal fatto che si limita a produrre quel tanto che basta al consumo corrente, pochissimo per gli scambi. Fra i cereali prosperano bene la dura e il granturco, diffusamente coltivati, poichè rappresentano il cibo quotidiano; e coltivazioni diffuse hanno pure i fagiuoli, il miglio, il sesamo (per l'olio). Dati statistici delle superfici coltivate non ve ne sono, tranne che per la Somalia meridionale: 120.000 ettari di cui 65.000 ettari a dura, 10.000 a granturco, il resto a sesamo, fagiuoli, cotone indigeno; i raccolti, nelle annate discrete, toccano il 1.500.000 quintali di dura, i 150.000 quintali di granturco, 20.000 di sesamo, 20.000 di fagiuoli, 500 di cotone indigeno.

Le principali regioni agricole indigene sono naturalmente situate lungo i fiumi, particolarmente lungo lo Scebeli e lungo il Giuba: zone meno importanti e per lo più coltivabili a sola dura, trovansi pure nel Baidoa, nel Dafet, intorno a Itala; e nell'Oltregiuba intorno al Descek Uamo, lungo l'Anole, a Porto Durnford, e in qualche zona dell'interno fra gli aulihan e merehan.

Nel settentrione della Somalia (Migiurtinia e Nogal) l'agricoltura è pressochè inesistente; unica manifestazione agricola si ha nella coltivazione di qualche migliaio di palme lungo la costiera del Golfo di Aden. Prodotti spontanei della regione sono invece l'incenso, che si raccoglie copiosamente, e le gomme; del primo si producono annualmente dai 1000 ai 1500 quintali e si tratta quasi dell'intera produzione mondiale, delle seconde circa 130 quintali.

La popolazione esclusivamente agricola della Somalia meridionale si valuta a 150.000 individui; 100.000 sono dediti all'agricoltura e all'allevamento contemporaneamente, ma con prevalenza di quest'ultimo.

Allo sviluppo agrario della colonia sovrintende un apposito *Ufficio agrario di coloniz- zazione*, la cui attività si esplica sia nel campo teorico-sperimentale che in quello pratico. Infatti a quest'ufficio è devoluta la direzione e conduzione dell'Azienda agricola-sperimentale di Genale, che non solo fornisce dati e risultanze derivate dalle esperienze compiute, ma anche piante e sementi, sia agli agricoltori metropolitani, che a quelli indigeni. L'ufficio agrario sovrintende pure al disciplinamento delle concessioni agricole e cura la raccolta dei dati meteorologici e idrografici.

Le concessioni agricole sono accordate dal Governo centrale, quando trattasi di lotti superiori ai 2000 ettari, dal governatore quando sono inferiori a tale estensione; tutte le domande vanno però rivolte al Ministero delle Colonie, tranne quelle di seconda categoria, presentate da persone residenti in Colonia. La durata delle concessioni è fissata per un periodo non superiore ai 99 anni e per tutte è dovuto un modesto canone annuo.

Altro genere di concessioni è quello che riguarda i pascoli e la raccolta dei frutti spontanei (sanseviera, cortecce tannanti, ecc.); tali concessioni vengono accordate dal Governatore

e sono revocabili senza compenso per ragioni di pubblica utilità.



Più dell'agricoltura è diffusa tra gli indigeni la pastorizia; anzi, nel settentrione, la pastorizia è l'unica risorsa possibile. Si tratta quasi ovunque di allevamento brado, tranne che sullo Scebeli, da Audegle in su, dove spesso è anche semibrado; gli spostamenti avvengono secondo le possibilità offerte dai pascoli e dalle abbeverate, ma le notizie che abbiamo in proposito sono ancora incomplete e incerte. Alcune cabile, come quelle dei tunni di Brava, dei bimal di Merca, dei matan e uadan di Mogadiscio, si spostano tra il mare e la riva sinistra dello Scebeli; altre, come quelle dei galgial, gherza e giddu, si spostano lungo le regioni situate sulla destra dello Scebeli; altre infine si mantengono nelle zone dell'interno.

Nella Somalia meridionale la popolazione esclusivamente pastorale e nomade è valutata a 250.000 individui, cui devonsi aggiungere 100.000 dediti all'agricoltura e pastorizia insieme,

però con prevalenza della seconda.

Quanto all'entità del patrimonio zootecnico, occorre notare che non si hanno ancora cifre certe ed omogenee per le varie parti della colonia. Nel Benadir, un censimento del 1920 segnalava 2,1 milioni di camelli, 1,3 di bovini, 1,7 di ovini e 11.000 equini; ma successivamente questi dati furono modificati e ridotti: bovini 1.232.000, cammelli 1.225.000, ovini 1.234.000, equini 24.000. Dei bovini il 75 % è costituito da vacche, gli ovini sono rappresentati in prevalenza dalle capre, gli equini da asini.

Nella Migiurtinia, informazioni appositamente raccolte darebbero I milione di ovini, 15.000 cammelli (dromedari), 1000 bovini, 500 asini e 150 cavalli; nell'Oltregiuba infine, vi

sarebbero 325.000 bovini e 315.000 camelli.

Per il Nogal manca ogni statistica e solamente si può dire che predomina l'al-

levamento ovino e caprino e che sono numerosi anche i cammelli.

I bovini sono piccoli, di razza zebù, gibbosi, e si allevano più per il macello e per l'esportazione, mai per il lavoro; latte e burro sono generi che entrano in copia nell'alimentazione indigena.

Il cammello è invece anche bestia da soma, oltrechè da latte e da macello; mai invece animale da sella e da tiro. È frequente particolarmente nell'interno, nelle zone a pascoli magri, ove si nutre di frasche di arbusti e perfino dei giovani rami delle acacie. Animali da soma sono gli asini, frequenti lungo la costa.

Degli ovini occorre dire che non hanno vello; si allevano per il poco latte che dànno,

per la carne apprezzatissima e per le pelli.

Dannosa alla pastorizia è la tsetse, frequente particolarmente nella boscaglia lungo i fiumi; ma danni ancora maggiori si avevano in passato dalle frequenti epizoozie, specialmente dalla peste bovina, che determinarono il governo a istituire la stazione siero-vaccinogena di Merca, il cui compito oltre che profilattico (vaccinazione del bestiame) è anche selettivo e sperimentale. È in programma, e forse sta già sorgendo, una stazione zootecnica e sperimentale ad Afgoi. Allevamenti razionali, per ottenere anche bestiame da lavoro, sono stati iniziati nelle aziende della Società agricola italo-somala.

Per la caccia le condizioni sono analoghe a quelle dell'Eritrea: il paese è ricco di animali selvatici e di fiere, come elefanti, rinoceronti, bufali; l'Alto Scebeli ed il Giuba sono ricchissimi di coccodrilli e ippopotami; leoni e leopardi sono diffusi nella regione dei Balli, e sono frequenti ovunque antilopi, gazzelle, cinghiali, conigli selvatici e dig-dig (gazzelle nane). Tra gli uccelli non è raro lo struzzo, specie nella Somalia del Nord, e abbonda la selvaggina

minuta, come quaglie, pernici, tortore, galline faraone.

Anche la pesca, praticata lungo le coste, dà prodotti cospicui, tanto che riesce anche ad esportare preparati in salamoia. Nella Migiurtinia si pescano conchiglie perlifere e pescicani, le prime esportate ai mercati di Aden e Bombay, i secondi a quelli di Mombasa, Zanzibar, Dar es Salaam e Aden.



Qualche *industria* locale s'è già sviluppata in Somalia. Nell'azienda del Duca degli Abruzzi funziona un moderno oleificio, per la spremitura dei semi di cotone, ricino e sesamo, ed è terminata la costruzione d'uno zuccherificio, che ha già dato la prima produzione. Mogadiscio ha centrale elettrica, saponificio e fabbrica di ghiaccio; Brava ha industria della concia, per cuoi e pelli, specialmente di dig-dig. Nella baia di Hafun Nord sta sorgendo una vasta salina. Il sale, che secondo le nostre attuali conoscenze è l'unica ricchezza minerale somala, si raccoglie anche in talune piccole saline dell'interno; tali quelle di Agherrar, a nord di Lugh.

A Mogadiscio è pure sorta di recente l'industria dell'oricello (ved. pag. 41).



Lo sviluppo agricolo-industriale della colonia trova naturalmente riscontro nel movimento commerciale, che dal 1913 al 1926 mostra un progresso sensibilissimo: le importazioni da una cifra inferiore ai 7 milioni di lire sono salite a 84,2 milioni, le esportazioni da 1,8 milioni a 26,5 (commercio via mare).

Principali articoli di importazione sono i tessuti e filati di cotone e di lana, il caffè, il petrolio, il riso, il tabacco, lo zucchero, cereali e farine, conserve alimentari, grassi; l'esportazione riguarda soprattutto pelli bovine e ovine, pelli di dig-dig, cotone, avorio, animali vivi, kapoc; notevole non per il valore, ma perchè sodisfa i bisogni di tutti i mercati mondiali, è l'esportazione di incenso e mirra, dalla Somalia settentrionale, diretta ad Aden, donde si riesporta principalmente verso Marsiglia ed Amburgo.

# LE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO.

(GOVERNATORATO DELLE ISOLE EGEE)

| Superficie e popolazione: |          |              |          |   |                            |              |         |     |
|---------------------------|----------|--------------|----------|---|----------------------------|--------------|---------|-----|
|                           | kmq.     | Popol.       | D.       | , |                            | kmq.         | Popol.  | D.  |
| Rodi (Rodi 16 000)        | 1460     | 41.571       | 29       |   | Nisiro                     | 39           | 3.558   | 81  |
| Calchi (Scala 1000 ab.)   | 27<br>08 | 1.300        | 48       |   | Patmo (Patmo 1700)         | 32           | 2.546   | 80  |
| Caso (Ofri 600)           | 62       | 14.000       | 28       |   | Tilo                       | 63<br>282    | 7.200   | 18  |
| Castelrosso               | 0.2      | 2.742        | 298      |   | Simi (Simi 6500)           |              | 7.000   | 114 |
| Coo (Coo 7495)            | 282      | 16.169       | 57       |   | Stampalia (Stampalia 1200) | 95           | 1.365   | 14  |
| Lisso (P. Socoro)         | 63<br>16 | 3.993<br>561 | 63<br>35 |   | Totale                     | 2589<br>2847 | 104.523 | 41  |

IL SUOLO. — Il nostro possedimento dell'Egeo comprende 14 isole principali, oltre a parecchie secondarie, state occupate dall'Italia nel 1912, meno Castelrosso, occupata nel 1921. Tale nostro possedimento è anche designato col nome di Dodecaneso, ma il termine non corrisponde ormai alla realtà, perchè il cosidetto Dodecaneso turco comprendeva Nicaria, da noi non occupata, ed escludeva invece Rodi e Coo. Si noti ancora che, in regime amministrativo turco, Lipso non figurava a sè, ma era dipendenza di Patmo.

Queste isole sono situate a S di una linea ideale, che unisce la piccola penisola di Micale con Samo, Furni e Nicària; sono cioè poste fra i paralleli di 37º30' e di 35º20' lat. nord. Appartengono alle Spòradi meridionali, importante gruppo, sebbene non troppo ben definito, che sorge entro lo specchio del mar Egeo, e che, con altre isole numerosissime, costituì e costituisce un ponte fra l'Asia e l'Europa.

All'arco meridionale, prosecuzione dell'isola di Cerigo e di Càndia, appartengono Caso, Scarpanto e Rodi con Calchi; esse si innalzano fra due zone di frattura, alla più settentrionale delle quali tien dietro, dalla parte di N, un'area affossata con profondità massima di m. 3411, la maggiore, rilevata dagli scandagli praticati nell'Egeo. Lungo un secondo allineamento, svolgentesi più a settentrione, stanno Piscopi e Simi, e più a N, comprese nella ghirlanda vulcanica di Milo e Santorino, Stampalìa e Coo, con Nìsiro e Sirina.

Infine Calino, Lero, Lisso e Patmo sembrano disposte lungo una linea diretta nor-

malmente alle precedenti.

Ecco brevi cenni descrittivi delle varie isole.

Gardaro è la più settentrionale del gruppo ed una delle piccole; à forma molto irregolare e configurazione montuosa, massima alt. metri 219; è costituita da scisti. Risulta circondata da tutte le parti, eccezione fatta per la sezione di levante, da piccoli scogli.

Segue a SW l'isolotto di Archi, di forma allungata in senso SE-NW: è pur esso mon-

tuoso, e circondato tanto a S che a SW da scogli.

Lisso è un'isola allungata in senso NW-SE; à profilo frastagliato, e presenta un forte restringimento che determina la Baia di Cuselio. È tutta montuosa, ma specialmente elevata agli estremi. Nella sezione occidentale l'altitudine massima raggiunge m. 275 (M. Pevkovardia), che costituisce pure la maggior elevazione dell'isola; nell'altro estremo l'altitudine maggiore è di m. 103. È attorniata da piccoli isolotti e scogli. Il suo imbasamento è costituito da micascisti con lenti e banchi di calcari scistosi, ricoperti da calcare sub-cristallino o saccaroide, a lor volta ammantati da calcari neogenici, alla base dei quali si incontra una breccia quarzosa calcarea.

Ad occidente di Archi e di Lisso, a circa 9 km. di distanza, sorge *Patmo*, il cui profilo molto irregolare à forma arieggiante quella di una C; è allungata in senso N-S, con due accentuate strozzature, veri istmi bassi e ristretti. La sezione settentrionale è la più sviluppata. È montuosa con la cima più elevata (M. Khondròs) m. 247. L'istmo di Mèrica unisce questa sezione alla centrale, che à forma all'incira triangolare; al suo spigolo di SW sorge il rilievo più elevato dell'isola, M. S. Elia, m. 265. L'istmo di Stavros la collega alla parte meridionale, ancora più piccola; questa à forma grossolanamente elittica, e culmina con monte Prasso, m. 255. Patmo nella sua configurazione attuale rappresenta la parte residuale di un apparato vulcanico recente; essa è costituita da roccie eruttive, in massima trachiti e tufi, i quali poggiano su una base sedimentaria.

Il canale di Lisso divide l'isola omonima da *Lero*. Questa à profilo frastagliato con due accentuate strozzature, una tra la baia Gurna e la baia Alinda, e l'altro costituito dalla profonda insenatura di P. Lago. Nella sua sezione settentrionale si elevano due gruppi calcarei aspri, molto elevati; nella meridionale il Monte Appiana e Turturas, 340 m. Attorno alla costa settentrionale sorgono vari isolotti e scogli, il maggiore dei quali è Arcangelo. L'ossatura di quest'isola è formata da scisti cristallini sopra i quali poggia prima una formazione di calcari eocenici, poscia un mantello assai smembrato costituito da calcari

e da arenarie

Dalla punta meridionale di Lero tre isolotti si susseguono allineati verso S fin contro l'estremo settentrionale di *Calino*, la quale verso oriente fronteggia il promontorio di Alicarnasso. Detta isola consta di due parti distinte; una quadrangolare, dal profilo irregolare, e l'altra stretta ed allungata verso NW con contorno molto articolato. Questa è percorsa da una catena montuosa alta in media 550 m., la quale si riannoda al rilievo dell'altra sezione, formato da tre catene parallele dirette in senso WNW-ESE; la più settentrionale è alta 550-600 m.; più elevata è la centrale (m. 685 M. S. Elia), la meridionale infine è la meno sviluppata e forse la più bassa.

Il basamento di quest'isola risulta formato di micascisti, sopra i quali insistono assise calcaree della Creta. Abbondanti depositi di tufi vulcanici, che in alcune località ànno una potenza anche di 20 m., ricoprono i fondi delle valli. È circondata da alcuni isolotti: *Telendo*,

posto ad W, è il più notevole; esso è formato in massima da calcari.

Quasi ad uguale distanza da Calino e dalla costa settentrionale di Coo, sorge l'isolotto di *Cappari*, dal profilo irregolare; è abbastanza rilevato (m. 255) ed à in massima la stessa costituzione di Calino.

Il canale di Coo, largo circa 4 1/2 km., separa dalla terraferma, e più precisamente dall'articolata penisola di Budrum, l'isola di Coo, la quale à forma quadrangolare allungata in senso NNE-SSW; all'estremo di SW il suo profilo si restringe notevolmente per espandersi in una apofisi avente forma di una testa di uccello, donde il nome di Cefalos che le viene attribuito. L'isola è montuosa, eccezione fatta per la sezione di NE; è percorsa da una catena che si distende con direzione all'incirca E-W, lungo l'orlo meridionale della parte orientale dell'isola; culmina con il Dicheo Vuno, alto m. 846. I suoi fianchi sono ripidi a S, e vanno in modo lento abbassandosi verso N.

La roccia più antica dell'isola è un calcare saccaroide; essa à un'ossatura scistoso-cristallina, sopra la quale si adagiano potenti assise di calcari cretacei simili a quelli di Calino, e compaiono vari lembi isolati di Miocene, e qua e là delle formazioni eruttive. Il gruppo montuoso che interessa l'appendice di Cefalo raggiunge la massima elevazione di 290 m., ed è costituito da una cupola di riolite. Fra queste due parti vi è un altipiano formato da tufi vulcanici che ricoprono banchi quaternari, i quali a loro volta insistono su la formazione levantina. In Embros a Thermi e Pisso Thermi sulla costa meridionale sgorgano varie sorgenti termali.

Coo fu violentemente colpita dal disastroso terremoto dell'8 febbraio 1926.

L'isolotto di *Ialì* sorge a 4 km. ad E di Nisiro e a 13 circa dal Capo Crichelo, punta meridionale di Coo. Rappresenta la parte residuale di un originario apparato vulcanico, che si aderge dal mare sopra un rilievo tronco-conico; le sue eruzioni sono avvenute sullo

scorcio del Quaternario.

Nisiro è un'isola tipicamente vulcanica, dal profilo subcircolare, poco sinuoso e senza articolazioni. È coronata da una grande cavità craterica, che occupa il centro dell'isola e à forma elittica, con l'asse maggiore disposto da SW a NE: il suo orlo raggiunge l'altitudine massima di m. 692 (M. Diavatis). L'apparato vulcanico è perfettamente conservato, sebbene la sua attività eruttiva sia cessata prima dell'epoca storica con una violentissima esplosione di materiale pomiceo. Nisiro storicamente è in attività solfatariana, intramezzata da qualche periodo parossismale, come quello iniziato nell'ott. 1871 e per il quale, specie alla fine del maggio, e nel giugno-settembre del 1872, su bocche apertesi nell'impalcatura craterica, si innalzarono altissime colonne di vapori, di acqua bollente commista a fango e a frammenti di roccia. Esso fu preceduto e accompagnato, specie in concomitanza delle più accentuate fasi, da violenti, numerose manifestazioni sismiche.

Un'iniziativa è sorta recentemente a Nisiro per lo sfruttamento razionale delle miniere di zolfo.

L'isola è composta di lave (le più antiche sono andesiti, susseguono trachiandesiti e trachiti, e da ultimo trachidaciti), da tufi e da tufi pomici. Godono rinomanza le sorgenti calde di Scopis presso Mandrachi (50-55° C.), e quelle che sgorgano nel golfo di Pàlosi, ove, presso il villaggio omonimo, vennero trovate le rovine delle antiche terme d'Ippocrate.

Alcuni isolotti sorgono ad occidentee di Nisiro: *Pirgusa* à forma rozzamente triangolare, coste dirupate specie a NE e SW: nella parte settentrionale vi sono due alture principali, alte rispettivamente 72 e 65 m., i cui fianchi degradano a mare con terrazze. L'isola è formata da andesiti, da banchi di conglomerati e da scarsi tufi.

Rachia à un profilo sub-elittico con l'asse maggiore E-W lungo circa 2 km.: à coste dirupate e scoscese: è rilevata, altezza massima m. 106. È costituita da una massa di andesite. Questi due isolotti rappresentano la parte residuale di un antico apparato eruttivo.

Ad occidente di Coo e di Nisiro sorge *Stampalia*. Nel suo complesso quest'isola risulta di due sezioni espanse, con l'asse di figura disposto in senso NW-SE; sono unite da un istmo leggermente arcuato, lungo 5 km., e che eccentricamente presenta una strozzatura larga poche centinaia di metri. Così, nel suo complesso, l'isola à forma di una 8 rovesciata.

Le coste, oltremodo frastagliate, con numerose articolazioni, anno uno sviluppo di 60 km., cifra rilevante data la superficie dell'isola; esse offrono numerose baie, di cui due più ampie a NW e a SE dell'istmo, e varii porti naturali, però di limitata capacità. Stampalia è un'isola montuosa: la sua sezione occidentale è interessata da una catena che corre a breve distanza dalla costa esteriore; essa culmina con il M. S. Elia, m. 506. Sul versante opposto corre un'altra catena più breve, che sembra intestarsi a due tronchi disposti in senso normale. Infine nella sezione orientale si eleva una catena diretta da NW a SE,

che culmina con M. Castellaro, m. 396. L'isola, denudata ed aspra, è prevalentemente costituita da calcari, che nella sezione orientale si riferiscono al Cretaceo, e nell'altra al Cretaceo e all'Eocene; è ricoperta per buona parte da arenarie e scisti (Eocene superiore). Così pure dicasi della centrale. I fondi delle vallate risultano ammantati da coltri alluvionali; qua e là si trovano dei depositi di spiaggia.

A SE di Nisiro sorge *Tilo* (Piscopi), isola pur essa avente profilo molto irregolare; in massima è montuosa; nella parte occidentale culmina il S. Elia alto m. 612. È costituita da calcari della Creta, con qualche piccolo lembo di flysch; banchi di tufo vulcanico rivestono

il fondo delle sue brevi valli, specie nella sezione settentrionale dell'isola.

A SE di Tilo vi è l'isolotto di *Aschino*, di forma allungata con l'asse parallelo alla prospiciente costa dell'isola maggiore, dalla quale è separato per mezzo di un braccio di

mare largo poco più di 3 km.

Ad occidente di Tilo, tra le branche delle penisolette di Cnido e di Dorachi, sorge l'isola di *Simi*, dal profilo irregolare, con molte pronunziate articolazioni, che determinano alcune baie, tra le quali ricorderemo a SSW quella del vasto golfo dei Panormiti e a NE la profonda insenatura di Nembòrio, sul fondo della quale si adagia l'abitato di Simi. L'isola è montuosa e culmina con m. 547. Riguardo alla sua costituzione geologica, diremo che è analoga a quella di Piscopi; vi mancano però i depositi tufacei, quindi in massima è calcarea.

A SW di Tilo si aderge *Calchi*: la sua forma planimetrica è molto regolare ed arieggia a quella di un rettangolo disposto in senso W-E; le sue coste sono rocciose e molto frastagliate, ma poco articolate; presenta due baie, di cui quella di Scala (Empòrio) sbarrata da un isolotto. È montuosa e abbastanza elevata: culmina con m. 596. In massima si ritiene costituita da calcari cretacei con morfologia càrsica. È denudata, aspra e sterile,

Fra Calchi e Alinnia, di cui parleremo in sèguito, si trovano numerosi isolotti: *Mailo*, *Prasuda*, *Apano*, *Nisachi*, *Nipuri* e *S. Teodoro*: questo, che è il maggiore, à una superficie

di mq. 668, e un'altezza massima di m. 98.

A ENE di Calchi, separato da un braccio di mare di circa 6-7 km. di larghezza, entro il quale affiorano alcuni scogli, si solleva l'isolotto di *Alinnia*, con tipica forma di una *U* rovesciata; è calcareo e montuoso, con massima altitudine di m. 274. È denudato e sterile.

Fra Alinnia e Capo Coprià di Rodi emergono vari isolotti: Macro (mq. 677), Strongilo

e Tragusa (mq. 303), tutti con coste a picco e importuosi

Ad oriente di Alinnia s'innalza *Rodi*, la maggiore delle isole del Dodecaneso italiano. Il suo profilo è grossolanamente fusiforme, con l'asse diretto da SW a NE, lungo 77 km. All'estremo di NE trovasi la punta affusolata di Rodi, che culmina con Bum Burnu, o Capo della Sàbbia, nome appunto datole perchè costituita da una lingua esile e sabbiosa. L'estremo meridionale invece è rilevato e appiattito; culmina con la punta di Prassonisi, piccolo aggetto, quasi isola, che un esile basso istmo sabbioso riunisce al corpo maggiore.

L'isola è tutt'altro che accessibile e portuosa. Il litorale di E e SE consta di un sistema di falcature, le quali si succedono separate da sporgenze rocciose calcaree; l'aggetto più pronunziato è quello di Lindo, ai cui lati stanno le baie di Vlicà e di Lardo. Lungo la costa di W e di NW non vi sono nel suo sviluppo nè golfi nè baie; solo due ampie rade si aprono ai lati dell'aggetto che culmina con C. Monolito. Il profilo costiero in massima è uniforme, la costa rettilinea, alcune volte a picco, ma bassa, specie a N. Lo sviluppo costiero è di 200 km. L'isola per tutta la sua lunghezza è interessata da un sistema di rilievi di media altitudine, che vanno rialzando le loro cime verso l'estremo SW; i principali sono: M. Cumuli m. 416, M. Sperioli m. 650, M.S. Elia m. 799, e M. Atairo m. 1215, che è la maggiore elevazione dell'isola: questo pare costituire un nodo orografico, dal quale parte un ramo che volge circa a W con M. Acramiti (m. 825), e l'altro diretto a SSW si spinge con i monti Schiati (m. 563) e Coraia (m. 310) alla zona depressa di Cattavia, a sua volta verso SW sbarrata da alcuni rilievi disposti trasversalmente. Questo sistema forma la vera spina dorsale dell'isola, e ad W nella sua sezione centrale si trova molto prossimo alla costa. Dalle masse principali ricordate e da altre minori si staccano vari tronchi e contrafforti, diretti quasi sempre trasversalmente all'asse orografico indicato.

L'isola in massima è costituita da assise cretacee ed eoceniche, consistenti in calcari, e in formazioni che prendono il nome di flysch. Non mancano le formazioni levantine.

Rodi è stata frequentemente sconquassata da parossismi distruttori: ricorderò solo il disastroso periodo sismico 15 marzo-fine dicembre 1481: ultimamente venne duramente provata dal terremoto del 26 giugno 1926.

A SE di Stampalìa, sopra uno zoccolo di 200 m. di profondità, s'innalzano gli scogli dei Due Fratelli, poi *Sirina*, di natura calcarea montuosa, alta m. 331; quindi più a SE gli

scoglietti di Tria Nisia.

A SE di Sirina si trova *Scarpanto*, isola di forma allungata, con l'asse disposto all'incirca in senso meridiano; assottigliata nella sua sezione settentrionale, va leggermente ingrossandosi verso mezzodì. Le sue coste non sono molto frastagliate, nè munite di articolazioni. Centralmente è percorsa da una elevata catena montuosa, che attinge le maggiori altezze quasi al centro dell'isola, ove culmina con m. 1204. L'ossatura sua è di calcari della Creta superiore, analoghi a quelli di Stampalia, di Simi, di Calino, coperti di calcari selciferi, quindi da un manto di natura arenaceo-scistosa.

A SW dell'estremo meridionale di Scarpanto troviamo la piccola isola di Caso, dalla forma massiccia, con coste rocciose e importuose; è allungata da ENE a WSW e in tal senso percorsa da due rilievi montuosi: uno, che domina la costa meridionale, culmina con Monte Priona, m. 956; l'altro, più breve, corre parallelo alla costa settentrionale. In massima l'isola è costituita da calcari cretacei; di qui la speciale morfologia càrsica che presenta in modo

marcato la sua regione montuosa.

A 120 km. circa ad E di Rodi, prospicente la costa meridionale della Lìcia, è situato l'isolotto di *Castelrosso*; à forma irregolare, allungata da NE a SW; le sue coste sono rocciose dirupate e importuose. È un frammento d'altopiano calcareo cretaceo ed eocenico, con morfologia càrsica; à parecchie grotte; sul fondo delle doline si trova la tipica *terra rossa*, cui forse deve il suo nome. Manca di sorgenti d'acqua.

Castelrosso è spesso scossa da terremoti, riuscendo colpita dalle manifestazioni dei

centri di Adália e di Rodi.

\* \* \*

Prescindendo da ogni considerazione di indole geologica. è necessario ricordare che le formazioni litologiche prevalenti nelle isole del nostro Dodecaneso, nei riguardi delle colture, si possono allogare in due grandi gruppi: le calcare e le silicee. Le prime, se risultanti di calcari puri, compatti, come i calcari ceroidi, sono sterili; i calcari selciferi, specie per la loro poca omogeneità e per il modo di presentarsi a straterelli sottili, o in masse brecciate, dànno luogo con il loro disfacimento a detriti abbondanti commisti a terriccio, che formano un discreto suolo per lo sfruttamento agrario. Infine i calcari posteocenici, perchè poco puri, e i miocenici, un po' marnosi oppure arenacei, riuscendo più facilmente attaccabili dagli agenti degradatori, si presentano ricoperti da un manto più o meno spesso di roccia disgregata e alterata, che si presta bene alla vegetazione. Delle roccie silicee, assolutamente inadatte alle colture sono le lave recenti: molto produttivi riescono invece i tufi, e buone dal lato agrario le roccie appartenenti al flysch e le scistose.

CLIMA. — Il clima di Rodi e delle altre isole egee di nostro dominio non ci è noto per via diretta, perchè sono pochissime e affatto recenti le osservazioni meteorologiche eseguite sul posto; pertanto la nostra esposizione dovrà limitarsi a fissare alcune linee generali e fondamentali desunte dal confronto con altre stazioni non molto distanti, che possano avere analogia di condizioni climatiche con le nostre, ricorrendo contemporaneamente a quelle informazioni, che studiosi competenti hanno recentemente potuto raccogliere direttamente.

Una prima caratteristica fondamentale del clima vigente nel nostro possedimento egeo la possiamo dedurre dalla considerazione che ci troviamo in pieno Mediterraneo; avremo perciò estati calde e secche, inverni miti e piovosi. La stagione piovosa dura cinque mesi circa, da metà novembre a metà aprile, ed è dovuta al fatto, già ricordato anche a proposito della Libia, che durante il nostro inverno il Mediterraneo entra nella zona dei venti occidentali, in seguito allo spostamento meridionale della linea spartivento del tropico.

Infatti le notizie che abbiamo intorno al regime dei venti nelle nostre isole dell'Egeo segnalano, durante il periodo secco, correnti prevalenti del 1º e 4º quadrante, cioè continentali e quindi asciutte, ed invece correnti del 2º e 3º durante la stagione umida.

Quale la somma annua delle precipitazioni? Non la conosciamo. Tuttavia, chi ad ogni modo desideri farsi un' idea almeno approssimativa di quello che può essere il totale annuo di precipitazioni laggiù, può ricorrere ad altre stazioni dell'Egeo; per esempio alla Canea (Creta), che registra 617 mm., oppure a Nasso, con 494, o a Sira con 354. Smirne, situata già sul continente, segna 654. Per le nostre isole, tenuto conto che le precipitazioni nell'Egeo vanno diminuendo da Sud a Nord, potremo quindi ammettere una cifra dai 500 ai 600 mm. annui. Non dimenticheremo, naturalmente, che si tratta di medie, e che a seconda dell'altitudine e dell'esposizione si possono avere varianti notevoli da luogo a luogo.

Tutte le precipitazioni cadono sotto forma di pioggia; rare le grandinate e rarissima la neve, la quale, quando cade, risulta limitata a poche elevatissime zone dell'Atairo. Sconosciuta è anche la brina, mentre d'estate sono invece abbondanti le rugiade, molto bene-

fiche, data la persistente siccità estiva.

Come per le precipitazioni, ricorreremo alle varie stazioni dell'Egeo anche per le condizioni termiche. Abbiamo per la Canea, in luglio, una temperatura media di 25.7 centigradi, e in gennaio di 10.8; per Nasso di 24.9 e 12.6; per Smirne di 26.8 e 7.6. Nelle nostre isole si dovrebbero avere, presumibilmente, valori analoghi, almeno per località situate sul livello del mare. Si può tutt'al più ammettere, in confronto a Nasso ed alla Canea, un più sentito influsso continentale, data la maggiore vicinanza alla costa anatolica, ma non tale da uguagliare le condizioni di Smirne, già situata sulla costa dell'Asia Minore. Infatti sappiamo che, mentre a Smirne si hanno medie estreme di 38.5 e -3.1 centigradi, nelle nostre isole il termometro difficilmente scende sotto lo zero e raramente supera i 38 centigradi all'ombra. A Rodi, poi, le massime raramente superano i 30-32 centigradi, e le minime raramente scendono sotto i 100.

Concludendo, abbiamo dunque nelle nostre isole egee un clima temperato-caldo, marittimo, saluberrimo, dotato d'una ventilazione felicissima, giacchè le correnti dell'Egeo sono relativamente fresche d'estate, tiepide d'inverno. Non meraviglierà quindi il fatto che Rodi stia sviluppandosi in centro importante del turismo.

IDROGRAFIA, VEGETAZIONE, AGRICOLTURA E INDUSTRIA. — Dallo studio delle condizioni climatiche abbiamo appreso che una metà circa dell'anno, e cioè proprio l'estiva, è quasi priva di precipitazioni; questo è certamente un elemento di sfavore nei riguardi dello sviluppo agricolo delle isole, e la situazione risulta ancora aggravata in seguito all'inconsulto disboscamento dei secoli passati, il quale, mettendo a nudo il terreno, ha favorito lo scorrimento delle acque piovane. Di fronte a questa situazione deve parere una fortuna che siano frequenti, nelle isole, i terreni assorbenti e permeabili; è bensì vero che molti di questi sono costituiti da massicci calcarei impervii e meno adatti all'agricoltura, ma va pure notato che l'acqua, entrata nel sottosuolo, o si estrinseca in sorgenti che vanno a irrigare i terreni utili, o per lo meno si raccoglie in falde freatiche, donde la si può estrarre a seconda delle necessità. Tuttavia non sempre la permeabilità è elemento favorevole: si cita il caso di Nisiro, dove i terreni vulcanici permeabili vanno a profondità tanto grandi, che le sorgenti risultano rare e troppo periferiche, vicine cioè al mare.

Di altro fattore importa ancora tener conto nel valutare le condizioni idriche rispetto a quelle agrologiche: cioè della vastità delle isole; infatti è naturale attendersi, nelle isole più estese, anche maggiori riserve d'acqua, essendo in esse maggiori i bacini imbriferi col-

lettori.

L'estensione influisce inoltre sulla grandezza dei corsi d'acqua: ora dobbiamo notare che, tranne Rodi, tutte le altre isole hanno appena torrentelli minuscoli, asciutti per la maggior parte dell'anno, o perenni tutt'al più nel loro corso superiore, in prossimità della sorgente.

Torrenti sono pure i corsi d'acqua rodioti; ma data la estensione dell'isola sono torrenti cospicui, taluni con acque copiose e perenni, anche se a regime molto variabile, a causa della netta divisione dell'anno in due periodi, uno secco e l'altro piovoso. Caratteristica tipica di tutti, principali e secondari, grandi e piccoli, è il loro forte potere di erosione, dimodochè scor-

rono, nel loro corso superiore e medio, in letti angusti ed incassati, che vanno approfondendo, mentre invece li vanno allargando nel corso inferiore, ove intaccano i depositi alluvionali laterali, fino ad occupare tutto il fondo valle, come nel caso dei torrenti Iannadi e Asclipio.

\* \*

Ciò va attribuito, come già si disse, non solo a difetto di manutenzione, ma anche ad un forte disboscamento. L'estensione delle foreste è tuttavia ancora notevole nell'isola, tanto che da taluni è calcolata lievemente superiore al 40 % e da altri a circa un terzo della superficie totale. Nelle sue formazioni pure, la foresta è particolarmente estesa nella parte centrale di Rodi, ed è costituita soprattutto da resinose con prevalenza di pini e cipressi. Ma tali essenze sono frequenti anche altrove, nelle diffuse macchie di sempreverdi, a essenze tipiche della ricca e rigogliosa flora mediterranea. Il resto dell'isola è coperto da pascoli ed in misura minima da coltivazioni; queste raggiungono oggidì appena il 6-7 % della superficie totale.

Malgrado ciò l'agricoltura è la principale risorsa della popolazione, non solo a Rodi, ma anche nelle altre isole. Si coltiva di tutto: particolarmente orzo, e poi grano fra i cereali; viti, olivi, agrumi e albicocchi fra gli alberi fruttiferi; infine tabacco, cotone e legumi vari.

È diffusa ovunque la tendenza a coltivazioni precipuamente alimentari o di imme diato consumo diretto. Però, date le caratteristiche climatiche delle nostre isole, sarebbe utile che a questa tendenza se ne sostituisse un'altra, volta a coltivazioni specializzate e maggiormente adatte all'ambiente, utilizzando anche il vantaggio della precoce maturazione

dei prodotti rispetto ai paesi vicini.

Iniziative in questo senso furono già prese, e Rodi-possiede ora un vivaio, che negli ultimi anni ha già distribuito una quantità notevole di ulivi, di viti americane e di altri alberi fruttiferi, come peri, peschi, ciliegi. Va estendendosi anche la cultura del gelso e conseguentemente la bachicoltura. A Zanes esiste un'azienda agricola italiana, che già produce ottimi vini da pasto e da bottiglia. Ambiente ancora migliore di Rodi, per la coltura della vite, sembra debba essere quello di Coo, specialmente nei riguardi della produzione di uve da tavola; infatti la coltura della vite vi è già oggi molto diffusa. Del resto Coo è la più fertile fra le isole minori, e lo si desume dal fatto che i suoi terreni produttivi sono stimati quasi a 9/10 del totale, ed anche dal fatto che è pure la più coltivata; particolare importanza, accanto alle produzioni alimentari, vi ha la coltivazione del tabacco, che alimenta una manifattura sorta recentemente nell'isola di Rodi, dove invece la coltivazione è ancora insignificante.

Fra le isole minori emergono, per la forte percentuale di terreno produttivo: Lero col 67.3 %, Lipso col 51.6 %, Scarpanto col 45, Stampalia col 40. Nisiro, Simi, Patmo, Caso,

Piscopi contano invece fra le peggiori.

Il risveglio economico non si limita però all'agricoltura, ma si estende anche al campo industriale. Abbiamo già ricordato la manifattura tabacchi; citiamo ora anzitutto l'oleificio, che già lavora per l'esportazione e che trovasi in via di continua ascesa, tanto che si pensa all'impianto di stabilimenti di spremitura in Anatolia, col fine di ottenerne olii da trasportare a Rodi per la raffinazione e per il taglio col prodotto locale.

Industria connessa con l'oleificio è quella dei saponi, con due stabilimenti gestiti uno da greci e l'altro da maltesi. Due stabilimenti conta anche il pastificio ed è pure risorta l'industria della concia, che a Rodi fu già importante nel passato. Profughi anatolici hanno permesso di dare impensato sviluppo alla fabbricazione di tappeti orientali, cui attendono presentemente due fabbriche; il prodotto è perfettamente identico ai già famosi tappeti

turchi o di Smirne, sia nei riguardi del tessuto, che per la bontà delle tinte.

Risorsa notevole, specie delle isole di Calino e Simi, è la pesca delle spugne, la quale dà prodotti notevoli e pregiati; questa industria era in passato molto più sviluppata che oggidì, e lo si desume dal fatto che i simiesi possedevano, in tempi prebellici, una flottiglia di ben 170 velieri adibiti a tale scopo, e dalla considerazione che 3/4 della popolazione di Simi viveva sulle spugne. Tuttavia va notato che la pesca si svolgeva allora non solamente sulle coste isolane, ma anche su quelle africane, siriache e palestinesi. In ogni modo anche in questo campo è da segnalare una ripresa, tanto più gradita, in quanto accompagnata da sistemi moderni e razionali, quali la nostra esperienza libica ci poteva suggerire.

Fra le varie occupazioni della popolazione figurano pure l'apicoltura; la fabbricazione di conserve di pomodoro; l'estrazione di liquori e spiriti dalle vinacce, dal vino e dai fichi. Noto e famoso, fra i liquori rodioti, il raki o mastica, ricavato dall'essenza delle foglie tannanti del lentisco.

\* \* \*

La posizione commerciale del nostro possedimento egeo, e particolarmente di Rodi, è rilevante, e lo si comprende pensando alla posizione geografica, favorevolissima non solo rispetto alla vicina Anatolia, ma anche nei riguardi delle cominucazioni fra Jonio, Egeo e Mediterraneo orientale. Da questa favorevolissima posizione geografica deve a Rodi derivare una funzione di osservatorio ed emporio commerciale per le merci dirette ai ricchi mercati levantini, con naturale vantaggio del nostro traffico metropolitano, che in questo campo ha tradizioni gloriose da vantare e posizioni brillanti da difendere e migliorare.

Presentemente la bilancia commerciale è però ancora affatto passiva: nel 1926, di fronte a 21 milioni di Lire all'importazione non si ha neppure 1 milione all'esportazione! Le statistiche del 1927 non sono ancora note; tuttavia è accertato un sensibile miglioramento rispetto all'anno precedente, dovuto particolarmente alla considerevole produzione ed esportazione di olio e di vino, oltre che alla esportazione di agrumi, precedentemente vietata per misure fitosanitarie. Uva da tavola, uva secca e fichi secchi, albicocchi, sono altre voci di notevole esportazione. Nelle importazioni prevalgono i tessuti, di cotone, di lana, di seta; fra i generi alimentari figura con notevoli quantità il burro, specialmente artificiale, fornito dall'America, mentre dall'Italia è fornito il burro fresco di panna; si importavano anche formaggi, specialmente dalla Turchia, che può dare qualità di prezzo sensibilmente inferiore a quello segnato dai nostri, i quali tuttavia figurano con discrete quantità; generi importati sono pure il latte condensato (Italia e Grecia), il bestiame da macello soprattutto caprino (Anatolia e Cipro), farina, petrolio e derivati, legname.



## INDICE DEL NOMI

#### CONTENUTI NELLE CARTE GEOGRAFICHE

Tutti i nomi contenuti nelle carte dell'Atlante sono riportati una sola volta nel presente indice, con riferimento alla carta

principale che li registra. Le singole carte, numerate progressivamente, restano divise dalle linee dei meridiani e paralleli in tanti trapezi, contras-

segnati in margine con lettere rosse maiuscole e minuscole.

La ricerca d'un nome resta quindi agevolata dai richiami: il numero arabo rimanda alla carta corrispondente, le lettere determinano i trapezi relativi.

Abbreviazioni; b. = baia, c. = capo can. = canale, f. = fiume, geb. = gebel, is. = isola, l. = lago, m. = monte, p. = passo, pal. = palude, pen. = penisola, pop. = popolo, pu. = punta, reg. = regione, rov. = rovine, str. = stretto, u. = uadi, t. = torrente, tr. = tribù, v. = valle, vulc. = vulcano.

. A

Aacchi. u. 18 Hd
Aalám Zergún 17 cart. 3
Aáli, Garr el- 18 Id
Aamra Soda, geb. 13 Ga
Aarca, u. 18 Hd
Aau 29 Gl
Abaà 24 Dc
Ababur, u. 19 Cc
Ababur, u. 19 Cc
Ababur, u. 19 Cc
Abaca 29 Ad
Aoacolè, m. 24 Dc
Abaglò, m. 24 ABc
Abajh 24 BCc
Abahá, t. 24 Ec
Abahá, t. 24 Ec
Abaix, Bir- 18 Gd
Abaitu 20 Cd
Abalere 33 Ea
Abaraho, u., vedi Bergiush
Abardà 24 Cb
Abaredá 22 Bc
Abaswein 20 Dd
Abauha 10 Cd
Abaluri 18 Gd
Abaluri 20 Cd
Abauha 10 Cd Abauha 10 Cd Abbai (Nilo Azzurro), f. 20 Bd Abba Madert 29 GHh Abbarai 31 Cc Abba Madert 29 GHh
Abbarai 31 Cc
Abbas 31 Dc
Abbi Addi 20 Bc
Abbi Addi 24 Cc
Abbi Mjeda, m. 20 Bd
Abbótt, m. 31 Da
Abda Ali 27 Cc
Abdalla, Bir- 18 Hd
Abdalla, Eluet- 18 Bb
Abdálla, Sidi- 18 Bb
Abdálla, Sidi- 18 Bb
Abdálla, Sidi- 18 Bc
Abdalla, Sidi- 18 Bc
Abdalla, Sidi- 18 Gd
Abdalla, Catica 29 Fe
Abd ed Daien, Sidi- 18 HId
Abd ed Daien, Sidi- 18 HId
Abd ed Daien, Sidi- 18 Bc
Abd el Crim, Gast- 18 Ca
Abd el Crim, Sidi- 8 cart.
Abd el Gader, Bir- 14 Ec
Abd el Gader, Bir- 14 Ec
Abd el Gaien, Sidi- 18 Gd
Abd el Giauad, Sidi- 18 Bd
Abd el Hadi, u. 14 Db
Abdelliat, El- Giaref) 10 Hc
Abd el Maid, 18 Ie
Abd el Uahed, 18 Ie
Abd el Uahed, 18 Ie
Abd el Uahed, Sidi- 18 Id
Abdi Ibrahim 31 Bc
Abdla 14 Ab Abdi Ibrahim 31 Bc Abdla 14 Ab Abdul Alif, M. 14 Db Abdulle, pop. 27 Bbc Ab Dureo 31 Bb Abèda, Bir- 14 Bb

Abeida, Sidi- 18 Ea Abeidat, pop. 6 GHb Abeied, el- 17 Ee Abeilat 26 De Aben Nasseur 7 ABb Abernada, f. 24 Ab Abergmug, Oasi- 8 Ca Abermado 31 Bb Abermanna, t. 22 Bc Abermanoa, t. 22 Bc
Abesse 29 Aa
Abetah, U. el - 14 Ec
Abetai, Pozzi di- 22 Dc
Abeter, u. 14 Cb
Abgal, El- 31 Ba
Abgal, f. 33 Dc
Abgal, tr. 33 FGlm
Abgan 33 Cd
Abia d, Dahar el- 18 Bb
Abia Addi, m. 24 Dc
Abiar 14 Cb
Abiar, Bir- 14 Cd
Abiar, Bir- 18 Ba
Abiar Abd el Uáhed 18 Ie
Abiar Bu Aucal 18 Bb
Abiar Bu Htaga 18 Ke
Abiar Bu Rabbúah 18 Cb
Abiar Cmeil 18 Bb
Abiar Cmeil 18 Bb Abiar Bu Sfeia 18 CDa
Abiar Cmeil 18 Bb
Abiar el Charaz 18 Bb
Abiar el Chérba 18 Ge
Abiar el Freéna 18 Ge
Abiar el Genescía 18 Bb
Abiar el Genescía 18 Bb
Abiar el Greix 18 Da
Abiar el Héira 18 BCa
Abiar el- Héira 18 BCa
Abiar es-Serir 17 Db
Abiar ez-Zozát 18 HIe
Abiar Hadda 18 Kd
Abiar Miggi 10 Eb
Abiar Neřel 18 Ge
Abiar Tennin 18 Ba
Abibi, m. 22 cart.
Abid, Gebel el- 18 GHde
Abid, Gasr el- 18 Eb
Abid, Gasr el- 18 Eb
Abissinia, vedi Etiopia
Abissinia, vedi Etiopia
Abissinia, pop. 21 BDc
Able Asai Edda, f. 31 Bb
Abo, reg. 8 Db
Aboeira, Bir- 13 He
Abort Holomerera 31 Ab Abori Holomerera 31 Ab Abot, m. 22 Ca Abrahim Darráb 26 Bd Abrascico 24 Ca Abré 24 Ba Abred, El- 27 Cc Abron Gub 29 Da

Abs, El- 31 Cb Absughe, El- 33 Hl Abu Arish 20 Db Abu Bacher, El- 29 BCb Abucor Issa, tr. 33 CDcd Abuculmia 29 Da Abudili, pal. 29 Gl Abu Gamel, m. 20 A b Abu Gamel, m. 20 A b
Abu Gre 17 Ad
Abu Gulud 20 Ac
Abu Jambil 20 Ab
Abuja Mieda, m. 20 BCd
Abu Naim, vedi Bir Naim
Abuna Josef m. 20 Bd
Abura, P0220-24 Da
Abura, P0220-24 Da Abura, Pozzo- 24 Da Abura Abi, Pozzi- 24 Da Abu Rabah, is. 22 Db Abura Nisc, Pozzi- 24 Da Abur Dambe, m. 33 Fk Aburtà 24 Ec Abusalal, Pozzo- 22 cart. Abusalal, t. 22 cart. Abusalai, 10220-22 cart.
Abusalai, t. 22 cart.
Abu Salama, Bir- 6 Gc
Abu Scerajir, is. 22 Db
Abu Timbhor 20 Ad
Abu Trighide 8 Cb
Abu Tunis, Bir- 17 Ib
Acabdere 31 Cb
Acacá 29 Ab
Acacus, Monti- 13 Bde
Acai, t. 22 Cb
Acaideb, t. 22 Bb
Acallei 33 FGm
Acandia, Baia di- 35 cart.
Acarà, t. 24 Ba
Acarit, el- 14 Cb
Acat, Pozzo- 22 Db
Acaua 31 Cc
Ac Bascir 31 Da Acaua 31 Cc
Ac Baseir 31 Da
Accá 24 Ec
Accai, m. 24 Ba
Accaria, St. el- 17 Bc
Accheim, Bir- 6 Gb
Acchelé-Guzai, reg. 24 DEc
Accoccinini, t. 22 cart.
Achdar, Gebel el- 18 HKde
Achesour 8 Bc Achegour 8 Bc Acheibesc 8 Da Achelo 20 Cb Achenoumma 8 Cc Achermi, U. el- 14 Dc Achifer, reg. 20 Ad Aciner, reg. 20 Ad Acianai, m. 22 Ab Acoab, is. 22 Ec Acomà 24 Db Acramiti, m. 35 De Acroma 15 Ea Acror, t. 22 Ac Acruf 13 Be

Acrur 24 Dg Acrur 24 Dg
Aculle 20 Cc
Ad, El 33 ABb
Ada Agogna, pal. 31 Ab
Adabri, 1. 20 Bde
Ad Abeitò 24 Cc
Adàble, reg. 29 GHk
Adable Curunni, reg. 29 Ac
Adable Gallei, reg. 29 Ac
Ad Abraum 22 Cc
Adabta 20 Bb Adabta 29 Bb Ad Accolom 24 Ca Adad 27 Cb Adad 27 Cb Adada 29 Gn Adadale 27 Cc Adadero 29 Bd Adado, Ras- 32 Ba Ad Adolo, m. 24 Dc Ada ela 26 BCe Adaga 27 Dc Ada ela 20 BUE
Adaga Almus 26 Ad
Adaghenà 24 DC
Adailo 20 CC
Adailo 20 CC
Adailo 20 CC
Adailo 26 Bd
Adaisée, m. 31 Aab
Adailo 26 Bd
Adaisée, m. 22 AC
Adailo 26 Bd
Adaisée, m. 22 Bc
Adala, m. 22 Bc
Adala, m. 22 Bc
Adala, m. 22 Bc
Adale, Bivio- 31 Dc
Adaleh 33 Bd
Adaleh, 1. 33 Gg
Adalei, Bivio- 31 Dc
Adaleh 33 Bd
Adaleh, 1. 33 Gg
Adalei, Bivio- 31 Dc
Adaleh 32 Bd
Adaleh, Bachit 22 Bc
Ad Ali Bachit 24 Ba
Adama 31 BCa
Adama 31 BCa
Adambogo, Pozzo- 24 Eb
Adambogo, t. 24 Eb
Adambogo, t. 24 Eb
Adambogo, t. 24 Ca
Adamó, t. 22 cart.
Adanka 20 De
Adarabeh, m. 22 Ac
Adarabeh, m. 22 Ac
Adarabeh, m. 22 Ac
Adaribab, m. 22 Ba
Adart 26 Dc
Adar Bachit 29 Ba
Adart 26 Dc
Adar Bachit, m. 22 Ca
Adaribab, m. 22 Ba
Adarte 26 Dc
Adar Berhemgáu 22 Aa
Adarte 26 Dc
Adar Habub, Pozzo- 22 Aa
Adarte 26 Dc
Adar Habub, m. 22 Ac
Adarbeh, m. 22 Ca
Adariba, m. 22 Ca
Adarte 26 Dc
Adar Hehemgáu 22 Aa
Adarte 26 Dc
Adar Hehemgáu 22 Aa
Adarte 26 Dc
Adar Bachit 24 Bc
Ad Achené, reg. 24 Cb
Adatare, vulc. 24 Ec
Adaua 33 Db
Adaua, Las- 33 Bd
Adavate, Pozzo- 22 Cb
Adbará, is. 22 Dc
Ad Bili 24 Bc
Ad Achené, reg. 24 Cb
Addare 33 FGl
Addadala, Gasr- 18 Id
Addagalla 20 Cd
Addaro 33 Ce
Addaro 33 Ce
Add Denbelà 24 Bc
Ad Dechità 24 Bc
Ad Dechità 24 Bc
Ad Dechità 24 Bc
Addolo, Cist- 24 Bc
Addolo 27 Cd
Addolo 27 Cd Ad Dthala 20 DEc Adefungiai, t. 22 Bc

Adegani, Pozzi- 24 Da
Adè Grelmà, m. 24 Bb
Adeita 29 Bb
Adeita Urgoio, Stagno- 29 Bb
Adeita Ursama, Stogno 29 Bb
Adeita Ursama, Stogno 29 Bb
Adeita Ursama, Stogno 29 Bb
Adelfe, is., v. Due Fratelli
Ad Elli 24 Bb
Ademedeme, t. 22 Bc
Aden, Golfo di- 13 DEcd
Aden, Protett. di- 20 DEc
Adené, m. 22 cart.
Adenna 24 Cb
Adercalá, m. 22 Bb
Adero, El- 33 Gi
Aderot, f. 20 Aa
Ad Errei 24 Ba
Ad Garrei 24 Ba
Ades 14 Dd
Ades, u. 14 Dc
Ad Faghi 22 Bc
Ad Faghi 22 Bc
Ad Faghi 24 Ba
Ad Guadad 24 Cb
Adgu Ambessa 24 Da
Ad Harbè, m. 24 Dc
Ad Hannes, m. 24 Dc
Adi Abor 25 Cc
Adi Adde 24 Cc Adi Addehezà 24 Cc Adi Addehezà 24 Cc Adi Agara 24 Bc Adi Agara 24 Bc Adi Agara 24 Bc Adi Anesti 24 Db Adi Arbaate 24 Dc Adi Argobod, m. 24 Bc Adi Argobod, m. 24 Bc Adi Asseruat 24 Cc Adi Atal 24 Dc Adi Atal 24 Dc Adi Atal 24 Dc Adi Atal 24 Cc Adi Bachel 24 Db Adi Bachel 24 Cc Adi Bachel 24 Cc Adi Barò 24 Cc Adiberai 20 cart. Adi Berheret 24 Do Adi Berheret 24 Dc Adi Bigheddi 24 Cc Adi Burcut 24 Cc Adi Busso, m. 24 Dc Adi Caièh 24 Dc Adi Calcal 24 Bb Adi Cascl 24 Cc Adi Cascl, m. 24 Cc Adi Casci, m. 24 Cc
Adi Casci, m. 24 Cc
Adi Caucat 24 Bc
Adi Chelchei 24 Bc
Adi Chelchei 24 Dc
Adi Chelchei 24 Cc
Adi Chelchei 24 Cc
Adi Cherei, m. 24 Bc
Adi Cherez 24 Cb
Adi Chermett 24 Bb
Adi Ciahá, m. 24 Cc
Adi Ciahá, m. 24 Cc
Adi Ciandò 24 Cbc
Adi Codòda 24 Bc
Adi Codò 24 Cc
Adi Conci 24 Db
Adi Conci 24 Db
Adi Conzi 24 Cb Adi Conzi 24 Cb Adi Cosmò 24 Cc Adi Dahno 20 Bc Adi Dircó 24 Cc Adi Educ, m. 24 Cc Adi Educ, m. 24 Cc Adi Elet, m. 24 Cc Adi Embà 24 Cc Adi Embetá 24 Db Adi Enganà 24 Cc Adi Felai, m. 24 Dc Adi Felesti 24 Cb Adi Figgan, m. 24 Cc Adi Fingan, m. 24 Cc Adi Fingan, m. 24 Cc Adi Finne 24 Cc Adi Finneh 24 Bc Adi Gaad 24 Dc Adi Gabul 24 Cc Adi Gannà 24 De Adi Garmà 24 Cc

Adi Ghedà 24 Cb Adi Ghedà 24 Cb Adi Ghella 24 Bc Adi Gherghis 24 Bc Adi Ghinà 24 Cb Adi Godai 24 Cc Adi Godai 24 Cc Adi Golagul 24 BCc Adi Golagul 24 BCc Adi Golagul 24 BCc
Adi Golbo, reg. 24 BCc
Adi Grottò 24 Cc
Adi Grundi, m. 24 ABc
Adi Grundi, reg. 24 ABc
Adi Guebb 24 Cc
Adi Gullas, m. 24 BCc
Adi Gunet 24 Cc
Adi Gunet 24 Cc
Adi Haccam 24 Cc
Adi Hebei, m. 24 CDb
Adi Laghen 24 Cc
Adi Laghen 24 Cc
Adi Leggl 24 Dc
Adi Liban 24 Bbc Adi Iohannes 24 Cb
Adi Laghen 24 Cc
Adi Leggl 24 Dc
Adi Liban 24 Bbc
Adilo, L. di-24 Da
Adilo, m. 24 Da
Adilo, m. 24 Da
Adilo, m. 24 Da
Adilo, m. 24 Bc
Adi Magiò, m. 24 Bc
Adi Magiò, m. 24 Bc
Adi Magiò, m. 24 Bc
Adi Mahari Cristos 24 Bc
Adi Mai Laam 24 Cc
Adi Mai Laam 24 Cc
Adi Mai Naiug 24 Cc
Adi Medebai 24 Bc
Adi Merettà 24 Dc
Adi Messelà 24 Bc
Adi Messelà 24 Bc
Adi Messelà 24 Dc
Adi Messahal 24 Dc
Adi Moaghè 24 Cc
Adi Moaghè 24 Cc
Adi Mooda 24 Dc
Adi Mooda 24 Dc
Adi Morotò 24 Bc
Adi Nalai 24 Cc
Adi Nedi 24 Cc
Adi Nebri (Acchelé Guzai) 24 CDc
Adi Nebri (Acchelé Guzai) 24 CDc
Adi Nebri (Acchelé Guzai) 24 Cb
Adi Nefas (Acchelé Guzai) 24 Cb Adi Nefas (Acchelé Guzai)
Adi Nefas (Seraè) 24 Cc
Adi Qualà 24 Cc
Adi Qualqual, m 24 CDb
Adi Quittà 24 Dc
Adi Rachebla, m. 24 Bc
Adi Ramà, m. 24 Cc
Adi Ramà, m. 24 Bc
Adi Refai 24 Dc
Adi Refai 24 Dc
Adi Refai 24 Dc Adi Refai 24 Dc Adi Ruso 24 Bc Adis, t. 24 Eb Adi Sala 24 Bb Adi Sala 24 Cc Adi Saul 24 Cc Adiscad 24 Cc Adiscad 22 Cb Adiscad 20 Bcd Adi Scilomun 24 Cc Adi Scilomandui 24 Cd Adi Scilomun 24 Cc Adi Scimandui 24 Cc Adi Scium Ascalè 24 Cc Adi Sebaá 24 Cc Adi Sebaá 24 Cc Adi Sechè 24 Cc Adi Selafà 24 Cc Adi Seloò 24 Cc Adi Seroat, m. 24 BCc Adi Sessahú 24 Bc Adi Snanni 24 Dc Adi Socà 24 Ad Issa 24 Ba Adi Tafà 24 Cc Adi Talla 24 Dc Adi Talla 24 Ba Adi Taulè 24 Bb Adi Togualù 24 Bc Adi Tzadi 24 Cc Adi Ualà 24 Bc Adi Ugri 24 Cc Adi Ugualé 24 Bb Adi Uochidba 24 Cb Adi Uollo 24 Bc Adi Uruc 24 Bc Adi Ussuch 24 24 Bc Adi Zeban Sebao 24 Cc

Adjout, U. el- 10 Ab
Adle, El- 31 Bc
Ad Mahmet, m. 24 Cb
Ad Manna 24 Ba
Ad Mogos, m. 24 Cb
Ad Nefas 24 Cb
Ad Nefas 24 Cb
Ad Nurein 24 Ba
Ad Nurein 24 Ba
Ad Nurein 22 Bc
Ado (Etiopia) 27 Cc
Ado (Somal.) 33 Ig
Ado ali, m. 20 Cc
Ado Ela 24 Ec
Adomi 29 Ac
Adorei, m. 24 Db
Ad Qualù, m. 24 Cb
Ad Saidh Mustafà 24 Ba
Ad Saidha M. 24 ABa
Ad Saidha M. 24 ABa
Ad Sala, Villaggio- 24 Bb
Adsaran 33 Ce
Ad Sec 22 Cc
Ad Sec 22 Cc
Ad Sec Hammed 24 Bb
Ad Sciuma 24 Da Ad Seec Hammed 24 Bb
Ad Sciuma 24 Da
Ad Seberà 24 Bc
Ad Seles 24 BCa
Ad Sulet 24 Bb
Ad Tacles, pop. 22 Cb
Ad Tacles, pop. 22 Cb
Ad Tavai 24 Bb
Ad Tavai 24 Bb
Ad Tavai 24 Bb
Ad Tavai 24 Bb
Ad Tavai 24 Bc
Ad Tenariam, pop. 22 CDb
Ad Tratzer 24 Bc
Adua 20 Bc
Aduan, u. 18 Cb
Adubli 27 Ae
Ad Ulual 22 Cc
Adurri, m. 24 Ec
Adveri, 33 Aa
Ad Zenai 24 Cb
Afaf Abed 22 Cb
Afad Gambib, m. 22 Ac
Afaf, (Olli- 33 Ab
Afafi, m. 8 Db
Afalbà 24 Db
Afalbà 24 Db
Afalbà 24 Db
Afalbà 25 Cc
Afarinle, m. 33 Hk
Afcaderiu 31 Ab
Af Céua 22 Ca
Af Peiu 24 Cb
Afden 20 Cc Ad Sciuma 24 Da Ad Seberà 24 Bc Af Deiu 24 Cb
Afden 20 Ce
Afden 26 BCe
Afden 26 BCe
Afdended 33 Dc
Aff, t. 22 Bb
Affad 33 Fl
Affar Garas 31 Cc
Affesit, m. 24 Bc
Afgab, pop. 31 AB a
Afganeb, Pozzo- 33 Ab
Af-Gareb, m. 24 CDa
Afgoi 29 Da
Afgoi 29 Da
Afgoi 39 BCd
Afgudud 33 Hi
Affad 36 Be
Afe, Bir el- 10 GMf
Afiend, Serir ben- 10 EFef
Afladigit 33 BCd
Aflandigit 32 BCd
Aflandigit 32 BCd
Aflandigit 32 BCd
Affarado, F. 31 Ab
Afmado, Bohol di- 29 Ab
Afmado, Bohol di- 29 Ab
Afmadu 29 Ac
Afra, reg. 22 cart,
Afreda, I. 26 Be
Afsia, el- 10 Cb
Af-Siot, Pozzi- 24 Db
Afta 24 Ebb
Af Tabet 22 Ca
Aftattu 26 BCd
Afto 26 De
Afuein, El- 33 Gk
Afuein, I. 33 FGl
Afuen, 33 Ih
Afuen, El-, 29 Cb

Afuen Banan 33 Gi Afiumà 24 Db Af Unei, Villaggio 24 Bb Af Unei, Villaggio 24 Bb
Agaa 24 Dc
Agadir el Traber, u. 14 Bd
Agagali, l. 32 FGg
Agamai Bellecen 24 Cc
Agamé, reg. 20 BCc
Agamennan 13 Ed
Agametta 24 Db
Agam 13 EFd
Agar 13 EFd Agar 13 Erd
Agar 13 Erd
Agar, U. el- 10 Id
Agarbia, el- 10 CDb
Agaret 10 He
Agarò, m. 22 Cc
Agàre 29 Cb
Agarsu, El- 29 Gk
Agat 24 Ba
Agathonisi 35 Bb
Agau, pop. 24 Bc
Agalo, pop. 24 Bc
Agabalò, Pozzi- 24 Db
Agbalò, pop. 25 Cb
Agdaldansce, m. 31 CDc
Agdeba, t. 22 Cb
Agdala, el- 10 Db
Agelat, El-, pop. 10 CDb
Agelat, El-, pop. 10 CDb
Ageram, U. el- 17 Gc
Agered, B. el- 18 Bb
Ageremía, el-, reg. 18 Cb
Aggar 13 Ec
Aggàra, U. el- 18 He
Agheria, el- 17 Dd
Aghelia el- Garbia, el- 18 Ea
Agheila, el- 17 Dd
Aghelia el- Garbia, el- 18 Ea
Agheili, Sidi el- 18 Id
Agheni 8 Cb
Agher Bacac, m. 24 BCa
Aghes Bacac, m. 24 BCa
Aghes, t. 22 Cb
Aghib, el- 14 Bc
Aghib, el- 14 Bc
Aghis, bl- 14 Bc
Aghis, Janes Carlo, Sabd
Aghir, t. 26 Ad
Aghira, u. 14 Bc
Aghira, u. 14 Bc
Aghira, u. 14 Bc
Aghrin, Es Csian 18 Bb
Aghub, Bir 11 Cb Agnub, Bir 11 Cb Agian 3 Ec Agiba, St. - 18 Ba Agiuaf, el- 17 Ec Agiuran, pop. 29 ABb Agiuz, is. 26 Ec Agla, Bir 18 Hd Agla, Bir el- 18 Da Aglet Aleian 17 EFc Aglo 33 Ce Agla, Bir el- 18 Da
Aglet Alcian 17 EFc
Aglo 33 Ce
Agobirro 33 BCd
Agodi 29 Gm
Agog, m. 33 Da
Agognan 33 DEa
Agordat 24 Aa
Agotri 24 Ca
Agunan 33 Bd
Agubia, Bir- 14 Ed
Agueur 8 Cc
Agula, m. 24 Dc
Agumbo, el- 21 Ab
Agurso, el- 21 Ab
Agurso, el- 27 Ae
Agurtó 20 CDc
Ahbanit, m. 33 Da
Ahdmud 33 Bd
Aheira, Bir el- 18 Da
Ahemer, el- 10 Cb
Ahez 24 Dc
Ahiar 13 Gb
Ahira, U. el- 18 IKd
Ahmad, Bir- 8 Cb
Ahmad, Bir- 20 Dc
Ahmar, Dir el- 10 Ic
Ahmar, Dahár el- 18 Ba

Ahmar, el- (Cir) 17 Fb
Ahmar, el- (Trip.) 14 Eb
Ahmar el- Gharbi 8 Cb
Ahmar el-Gharbi 8 Cb
Ahmed, Sidi- 18 Ge
Ahmed Bu el Lit., Sidi- 18 Bb
Ahmed el Chéila, Sidi- 18 Hd
Ahmed el Magrun Sidi- 18 Bb
Ahmed el Magrun Sidi- 18 Bb
Ahmedia, Sidi- 18 Hd
Aiacullu, m. 24 Cb
Aiaba T. di- 24 Cb
Aiaba T. di- 24 Ca
Aico m. 22 Bc
Aicobetzù 24 Cc Aicobetzù 24 Cc Aicuet, Pozzo- 22 Aa Aicum, Pozzi- 24 Da Aicunna, m. 22 cart. Aidag, m. 22 Ca Aidagalla 20 De Aideraben, Pozzi- 24 Db Aideraben, Pozzi- 24 D Aidereso 24 Db Aidereso, Valle- 24 Db Aidile, m. 24 Ec Aienti, Pozzi- 24 Da Aiet, Pozzo- 24 Ec Aigà 24 Ec Aigherrè 24 Db Aigher Monti, ac Co Aigherrè 24 Db
Aighet, Monti- 22 Ca
Ai Gule 29 Bc
Aihau 32 Fg
Aik 27 Cb
Ailet 24 Da
Ailet, m. 22 Cb
Ailet el Aauar, H- 17 DEb
Ailet Faid, pop. 18 Ca
Ain, Pozzo el- 22 CDb
Ain Adum Callib, Bir- 14 Cd
Ain Baggar 17 Hd
Ain Bu Creimisa 18 Da
Ain Bu Mansur 18 Da
Ain Bundi 17 Hd Ain Bu Creimisa 18 Da
Ain Bundi 17 Hd
Ain Derna 17 cartina 2
Aindros, is. 35 Bb
Ain ed-Daba 17 Bd
Ain el-Daba 17 Bd
Ain el-Daba 18 Kd
Ain el-Chadar 18 Kd
Ain el-Chadar 17 Ce
Ain el Creimis 2 Bc
Ain el-Chadar 17 Ce
Ain el Cazal 14 Ab
Ain el-Chadar 17 Ce
Ain el Garbi 17 Bc
Ain el-Garbi 17 Bc
Ain el-Garbi 17 Cd
Ain el-Garbi 18 Id
Ain el-Ghegab 17 GHd
Ain el-Giululat 6 Fd
Ain el Gíáa 18 Kd
Ain el Gába 18 Id
Ain el Gíáa 18 Kd
Ain el Gíáa 18 Kd
Ain el Gíáa 18 Id
Ain el-Ghululat 6 Fd
Ain el Gíáa 18 Kd
Ain el Gíáa 17 Cc
Ain el Malcuga 14 Ec
Ain el Malcuga 14 Ec
Ain el Shifa 17 Hd
Ain el Uchim 14 Ab
Ain en-Naga 17 Cc
Ain en Nasrai 6 Fe
Ain es Selmani, Sebchet- 17 cart. 1
Ain Esusíf 14 Ac
Ain Fasat 10 Db
Ain Galakka 8 Ec
Ain Gazal 13 Gb
Ain Gergerúmma 18 Hd
Ain Gurgur 14 Ac Ain Galakka 8 Ec
Ain Gazal 13 Gb
Ain Gergerúmma 18 Hd
Ain Gurgur 14 Ac
Ain Habbun 18 Hd
Aini, t. 24 Dc
Ainle, f. 27 Bc
Ain Mefsa 17 Gd
Ain Méssa 18 Id
Ain Méssa 18 Id
Ain Mesi 14 Cc
Ain Mola 13 Fd
Ainom, w. 24 Bc
Ain Safi 17 Hd
Ain Sciahhat vedi Cirene
Ain Sein 17 Hd
Ain Sidi Mohammed 17 Cd
Ain Sudada, t. 22 cart.
Ain Taghnit 14 Bb
Ain Timeira 17 Id
Ain Zaggut 17 Bd Ain Zaggut 17 Bd

Ain Zara 10 Eb Ain Zeiana, pal. 18 ABa Ain Zerzira 14 Bc Ain Zgheighit 17 Bd Aira 20 Ae Airafadà, m. 24 Bc Airafadà, m. 24 Bc Airafadà, m. 22 cart. Airuri 24 DEa Aisemah, m. 33 Ca Aisilan, Bir- 18 Ca Aisilan, Bir- 18 Ca Aite Haber, m. 24 Cb Aitu, t. 24 Ca Aiun, t. 24 Ca Aiun, ed. Debban 10 Cb Aiyu, m. 33 Bb Ajan, t. 24 Bb Ajan Nusc, t. 24 Bb Ajan Nusc, t. 24 Bb Ajun 24 Db Akhraf, u. 20 Db Al, Colli- 33 Bb Ala 26 Be Ala, Piana di- 24 Db Ala 26 Be Ala, Piana di- 24 Db Alabla 27 Bb Alaerma 35 DEd Alafà Galla, m. 24 Bb Alafit, m. 24 Ba Alaheta 26 Be Alai, m. 28 Ba Alafit, m. 24 Ba
Alaheta 26 Be
Alai, m. 22 Bc
Alaiga, El-, pop. 10 Db
Alalù, Pozzi- 24 Bb
Alam el Iktufa, m. 17 Hb
Alam Mella, m. 17 Ib
Alame 27 Bc
Alapetite, Puits- 10 ABd
Alasc, Baltet el- 17 Fb
Alba, t. 24 Dc
Alba, t. 24 Dc
Albanai, m. 24 Ba
Albanai, m. 24 Ba
Albanai, t. 24 Ba
Albanai, t. 22 Ab
Aléb es-Selian, reg. 14 Bb
Alegadá 22 Bc
Alegh, G. el- 17 Fd
Aleian, el- 18 Bc
Aleián, G. 18 Id
Alèl Bad 16 Bd
Alèm Besscenan, m. 17 DEc
Alem et Terfas 13 Fc
Alem Selma 14 CDb
Aleydá 22 Cart.
Alessandra 29 Fe
Alet, t. 22 Bc
Alfadida 8 Ec
Alfadida 8 Ec
Alfadida 8 Ec
Algada, reg. 29 Ac Alfoui, u. 14 Cc Algada, reg. 29 Ac Alghar 10 Af Algada, reg. 29 Ac
Alghar 10 Af
Algheden 22 Bc
Algheden (pr. Agordat) 24 Aa
Algheden, pop. 22 ABc
Al Husn 20 Ec
Ali, El- 31 Da
Ali, Sidi- 18 Ba
Alia 20 Db
Ali Abdi 29 Ab
Ali Alo 29 Bc
Ali Banga 29 Fe
Ali Baschil (R. Binna), Ras- 33 Ea
Alia 20 Bc
Ali Bestà, m. 22 Bc
Ali Bestà, m. 22 Bc
Ali Bu Sciahara, Sidi- 18 Ba
Alicalai, Pozzo 22 Ab
Aliciun 24 Db
Alid, vulc. 26 ABd
Aliciun 24 Db
Alidab, Ras- 29 Bc
Alighedè, v. 24 Db
Alighedè, v. 25 Db
Ali Hassan 29 Bb
Alilin, Ras- 14 Cb Ali Hassa, Pozzo- 24 Ali Hassan 29 Bb Aliin, Ras- 14 Cb Alil 24 Dc Alil, m. 24 Dc Ali Maan 20 Dd Alinda, B. di- 35 Bb Alinia, is. 35 Dd

Aliseaco, t. 24 DEb
Alisoliman, tr. 33 CDa-Db
Alitiena 24 Ec
Aliu Amba 20 Be
Allag Bir- 10 Cc
Allai Merai, m. 22 Bb
Allai Merai, Pozzo- 22 Bb
Allai Merai, Pozzo- 22 Bb
Allai Aliae-el-Zuaila 13 Eb
Alliat-el-Zuaila 13 Eb
Alliae 29 Da
Allogifen 33 Ih
Alluba 29 Ac
Allufa, Bir- 14 Db
Allufa 33 Db
Allumau 22 Bc
Al Mechader 20 Dc
Almiri 35 Cb Al Mechader 20 Dc Almiri 35 Cb Aloba, f. 22 cart. Alò Maraile 31 Bc Alouet el Gounna 10 Ca Alpi Dancale 20 Cc Alula 33 Da Alula, Ras- 33 Da Alulunta di Chero Iloule 29 Hh Amadan S.i- 14 CDb Alulunta di Chero Iloule 29 I Amadan S.i- 14 CDb Amadanè, m. 24 Ac Amadè, m. 24 Ac Amadè, m. 24 Ac Amadè, m. 24 Ac Amadè, m. 24 Ca Amadir 24 Cb Amai (Fezzan) 13 Ee Amai (Somal.) 23 Hg Amais 13 Be Amaleà 31 Bb Amanenadh, u. 13 Ab Amarassain, reg. 20 Bd Amartí 26 Cd Amas, Ras- 24 Ea Amasaueb, m. 22 Ba Amasin, u. 10 Ae Amazia 26 Cde Amba, m. (Cheren) 24 Ba Amazia 26 Cde Amba, m. (Cheren) 24 Ba Amba, m. (Massaua) 24 Da Amba, Pozzi di- 24 Da Amba, t. 24 Da Amba, t. 24 Da Amba, t. 24 Da Amba Alagi, m. 26 Af Amba Auda, m. 24 Ec Amba Bircutan, m. 22 cart. Ambabò 20 CDd Amba Chessè, m. 24 Dc Amba Chessè, m. 24 Cc Ambacocat 24 Dc Amba Cristos 24 Cc Ambacocat 24 Dc Amba Chessè, m. 24 Ba Ambacotat 24 Dc Amba Chessè, m. 24 Ca Amba Debra, m. 24 Ec Amba Debra, m. 24 Ec Amba Debra, m. 24 Ec Amba Debra, m. 24 Ca Amba Fillà, m. 24 Cb Ambagiagat 24 Ca Ambagiagat 24 Ca Ambagiagat, m. 24 Ca Ambago 29 Ff Amba Fillà, m. 24 DEc Ambagiagat 24 Ca Ambagiagat 24 Ca Ambagiagat, m. 24 Ca Ambago 29 Ff Amba Gogao, m. 24 Dc Amba Gundi, m. 24 Dc Amba Hoquan, m. 24 Cc Amba Hoquan, m. 24 Cc Ambal Cambar, m. 24 Dc Amba Marjam 20 ABd Amban, vulc. 24 Ec Amba Oboli, m. 24 Bb Amba Saba, m. 24 Dc Amba Saim, m. 24 Dc Amba Terica, m. 24 Dc Amba Terica, m. 24 Dc Amba Terica, m. 24 Dc Ambar, t. 24 Bc Ambili, f. 20 Cd Ambog 22 Bc Ambili, f. 20 Cd Ambil

Amiem, Pozzo- 22 Bc Aminei 31 Ac Ammar 33 Gi Ammar, R. El- 33 Ca Amor, St.- 14 ABb Amor ben Otmán, St.- 14 Db Amram 13 Ec Amrane 20 Db Am Rija 20 Dc Amrus, el - 8 cart. Amsach Mellet, m. 13 Cd Amsach Settafet, m. 13 Ccd Amséat 18 cart. Amúd, U. el- 14 Cc Amudle 27 Cb Amuma 29 Cb Amuma 29 Cb
Amur 33 GHi
Anaghit 22 Cb
Ana Gubut 29 Bc
Anaguilu, Pozzi- 22 cart.
Ana Harigli 27 CDb
Anai 13 Ce
Anal Gheveghevo 31 Db
Anal Nagott 29 Da
Analò 29 CDb
Ananaga 8 Fc
Ananit 24 Cc Ananit 24 Cc Anay 8 Cc Ancate 20 Bd Ancate 20 Bd
Ancherru 29 Cb
Anchis, U. el- 10 Fe
Ancober 20 Be
Andadda, Ras' 26 Bc
Andaraf 29 Ac
Andauet, Pozzo-22 Bb
Andebia, Depress. di - 8 DEc
Anderaib, m. 22 Ac
Andor 27 Cb Anderaib, m. 22 Ac
Andog 27 Cb
Andole 31 Ab
Andraeb, t. 22 Ac
Anduel, m. 24 Ac
Anésa, Bir- 14 Cd
Anfalò, m. 24 Ca
Anfur M., m. 24 Ca
Angaf, p. 22 Cb
Angaleit, t. 22 cart.
Angaloi, m. 22 Bc
Angareb, f. 20 Ac
Angheb 24 Cb
Angheb, m. 24 Cb
Angote, m. 24 Cb
Angur, f. 20 Ae
Ani 8 Ec
Ani 8 Ec
Anidro, is. 35 Ba Anidro, is. 35 Ba Aniró, Pozzo- 22 Bb Ankor 20 Ed Annabonet 29 Bb Ankor 20 Ed
Annabonet 29 Bb
Ano, El- 31 Db
Anoi, m. 22 Ab
Anoie 27 Af
Anole 29 Cb
Anole 29 Cb
Anole 18sa 29 Aa
Anrata, reg. 26 BCd
Anseba, f. 22 Bb
Anseba, m. 24 Cb
Anseba, f. 22 Bb
Anseba, m. 24 Cb
Ansel, U. el- 18 He
Antagh, Mn. el- 18 Da
Antalla 22 Bc
Antala 26 Ae
Antara, Piana di - 33 Ca
Antelat 18 Bb
Anter, u. 14 Cc
Antigadè, Pozzi- 24 Eb
Antimachia 35 Cc
Anto Chebir, is. 26 BCd
Anto Seghir, is. 26 BBd
Antugato 33 FGi
Anyoroga 20 Ab
Anzalà 24 Ca
Anzelà 24 Ca
Anzelà 24 Cb
Anzubisto, pal. 29 Gl
An Isla 78 Bb Anzelà 24 Cb Anzubisto, pal. 29 Gl Ao Jal 31 Bbc Aolu 33 Ii Aè Maio 31 Cc Aon, Sidi- 18 Da Aò Osman 31 CDc Aora, Marsa el- 18 cart. Aoui 8 Da Aouije, B. el- 14 Aa Aouin, Bir- 6 Ab Aouzou 8 Eb Aouzou 8 Eb Aouzou, Mass. d'- 8 DEb

Apela, b. 35 Ce
Aperi 35 Ce
Aperi 35 Ce
Apollachia 35 Dd
Apollona 35 DEd
Apollonia, vedi Marsa Susa.
Aproni, m. 29 Gi
Ara, Ras el- 20 Dcd
Araar, Gasr el- 10 Gb
Ara Aron 31 Aa
Araba, El-, pop. 10 Cc
Arabei Dalon 33 Gl
Arachebú 24 Bc
Arad, U. el- 17 Dc
Arada, Bir- 17 Ib
Aradab, t. 22 Bb
Aradè Cattai, m. 24 Bb
Aradè Cattai, m. 24 Bb
Aradèba 20 Ac
Aradib, m. 22 Ac Aradeiba 20 Ac
Aradib, m. 22 Ac
Aradib, Pozzi- 22 ABc
Aradib, t. 24 Bb
Arae Philaenorum, vedi Gasr el Mugtaa
Aràfali 24 Eb
Arafat, m. 24 ABb
Arafrut, m. 22 A c
Araggiau, Pozzo- 22 ABb
Araghit 24 Ec
Arabama, m. 2ú DEb
Araminga 8 Ed
Aramat 22 DEc
Arane, m. 22 Cb
Ar Ar, El- 29 CDb
Arara 29 Ff
Arar Lugole 31 Db
Aras 31 Ab Aras 31 Ab Arata 20 Bd Arato, m. 24 Cb Arato, m. 24 Cc Araungoui 8 Db Araungoui a Do
Arb, Ras- 24 Da
Arba 20 Ce
Arbaba, t. 24 Dc
Arbaba, t. 24 Dc
Arbaba, t. 24 Dc
Arbaba, t. 24 Db
Arbara 20 Da
Arbai 20 Bb
Arbair, m. 24 Bb
Arbaragadun, m. 22 Ab
Arbaragadun, m. 22 Ab
Arbarasala 31 Bb
Arbi, m. 24 Bc
Arbo Abdi 29 Bc
Arbore, reg. 29 Ab
Arbot, t. 22 Bb
Ar Burale 31 Db
Arcangelo (is. Rodi) 35 Ed
Arcangelo (is. Rodi) 35 Ed
Arcangelo, is. 35 Bb
Arcassa 35 Cf
Archi, is. 35 Bb
Arcassa 35 Cf
Archi, is. 35 Bb
Arcassa 25 Cf
Archi, is. 35 Bb
Arcassa 35 Cf
Archi, is. 35 Bb
Arcassa 35 Cf
Archi, is. 35 Bb
Archico 24 DEa
Arcugi 19 cart.
Arcugi m. 22 cart.
Arcugi, m. 22 cart.
Arcumbi 20 Ac
Ardata 20 Ce
Ard Jiffifta 33 ABd
Ardibbo, l. 20 BCd
Arè Dabà, t. 24 Ac
Aredda 22 Bc
Areima, el- 17 cart. 3
Aren 33 Da
Arenaga 29 Ac
Arentighi 8 Cb
Areramo, m. 24 Ec
Aresca 13 Gc
Arez, m. 24 Db
Arfuda 33 Hh
Arg 33 Ih
Argadom, m. 22 Ba
Argheisa 27 Ac
Arghezzana 24 Cc
Arenezana 24 Cc Arghezzana 24 Cc Arginonta, b. 35 Bb Argobba, reg. 20 BCe Argob el Tolba, U. el-13 Ha Argub, el- 10 Eb Argub Bgi, m. 17 cart. 2 Argúb Si Hámed 14 Bc Aríaga 29 Hi Ariaga 29 Hi Ariaga, m. 31 Ac Aribó 29 ABb Arid, G.r el- 18 cart. Arien, pop. 31 Bb

Ariento, Rapide di- 27 ABe Ariento, Rapide di-Arire Jero 31 CDc Arire Jero 31 CDc Arire Uen 31 CDc Ariri Sciasci 33 Hk Arisimo 33 Ce Aritoben, m. 22 Ac Arkenu 8 Gb Armale 27 Bb Armará 22 Bc Armathia, is, 35 Bf Armale 27 Bb
Armará 22 Bc
Armathia, is. 35 Bf
Armut, reg. 20 cart.
Arnait, t. 22 Bb
Aro 20 CDd
Aroà, m. 22 Cb
Arob, m. 22 Ca
Aromá 24 Dc
Arorá Abai, v. 24 DEb
Aror Dohot, f. 33 Cb
Arorleh 33 Ad
Aroro, Colli- 33 ABb
Arouelli 8 Fc
Arragghez, t. 24 Bb
Arrascia, B. el- 17 cart. 3
Arrascia, B. el- 17 cart. 3
Arrascia, G. el- 17 cart. 3
Arrehulla 29 GHh
Arrehùlla, pal. 31 Ab
Arrein, Pian. d'- 8 Db
Arresa 24 Cc
Ariento, is. (Rapida di Matagassile o la
Hele) 31 Ac
Arrowein, f. 20 Dd
Arsinoé, vedi Tocra
Artamiti, Monast.- 35 DEd
Arulili 27 Bb
Arum 33 CDb
Arumía, B. el- 14 Dc
Arzenga 8 Gc
Asabaa, el- 10 DEb
Asakao 6 Ae
Asala 20 Ec
Asar 20 Ac
Asar, u. 18 Gd Asar 20 Ac Asar 20 Ac Asar, u. 18 Gd Asauli, m. 24 Db Asbab, is. 22 Eb Asbora-Usbara 26 BCf Ascebo, m. 22 Bc Ascemia, reg. 14 Cd Asceraf, Bir el- 18 Da Aschenab, m. 22 Bab Aschenab, m. 22 Bab Aschino, is. 35 Dd Asciab, p. 22 Ca Ascia Bercan 31 Cc Asciafet 24 Da Ascianghi, 1. 26 Af Ascianghi, 1. 26 Af Ascinsa, Collina-29 Ab Ascinsa, Sollina-29 Ab Ascidira 24 Ba
Ascinsa, Collina- 29 Ab
Ascipio 35 DEd
Ascirà 24 Dc
Ascirà 24 Dc
Ascirà 24 Dc
Asela, El- 17 Dd
Asela, El- 10 Ic
Aselon 30 Aa
Asentina, t. 22 cart.
Asgafa, Zauiet- 18 Ba
Ashfa 20 Ad
Asho Dinab 20 Ab
Asi M. el- 17 Ib
Asili 22 cart.
Asimba, m. 26 Ad
Asho Dinab 20 Ab
Asili 22 cart.
Asimba, m. 26 Ad
Asir, reg. 20 CDb
Asitti, m. 24 Ab
Asigh, Bir el- 18 Eb
Aslagh, Bir el- 18 Eb
Asmat Auhè, p. 22 Ca
Asobole 31 Bc
Aspara, is. 35 Bb
Asra, U. el- 18 Gd
Assa, el- 10 Cb
Assad, t. 24 Ec
Assadur 24 Dc
Assa ela 26 Cd
Assafoca 26 Bd
Assafoca 26 Bd Assafoca 26 Bd Assagafan 24 Eb Assaghedè, v. 24 Dc Assal, l. 20 Cd Assal, L. d'- 20 Cc Assalei P.ta di- 29 Da Assambrà 24 Ba Assan Mahad, El- 29 Bc Assafoca 26 Bd

Assaorta, reg. 24 Eb Assaoria, reg. 24 Eb
Assaoria, t. 22 Ca
Assefà, Acqua- 22 cart.
Asseguagui 24 CDc
Asselab 24 Dc
Asselembà, m. 22 Bc
Asseli, t. 24 Dc
Asselembà, m. 22 Bc
Asseli, t. 24 Dc
Assen Elai, t. 22 cart.
Assetà 24 Dc
Assin 24 Cb
Assi 20 Ad
Assir, vedi Guardafui, c.
Assuad (Capo Nero), Ras- 27 Dd
Astipalea, rov. 35 Bc
Astrana, u. 14 Cg
Astropalia, vedi Stampalia
Asubri 20 Ab
Asunfà, m. 22 Cb
Asus 24 Da
Atsunfà, m. 22 Cb
Asus 24 Da
At, El- 29 Ad
Atabris, vedi Atáiro
Atáiro (Atabris), m. 35 Dd
Atámna, Bir el- 8 cartina
Atanzin, f. 22 Cb
Atásc, Bir el- 6 Fd
Atatscia, pop. 14 Ab
Atbai 21 Db
Atbara, 20 Ac
At-coma, m. 26 Ce
Atebni, B. el- 14 Ab
Ateila, el- 17 Bd
Atelet Bu Giarada 10 Hc
Atful 31 Dc
At-Gin, m. 24 Ca
Athara, t. 22 Db
Atia 14 Bc
Ato, Pozzo- 31 Ba
Atramiti, m. v. Acramiti
Atret, p. 22 Ca
Atuad, Geb.- 10 Cd
Atua, Geb.- 10 Cd
Atuadle, tr. 33 Fkl
Auadle 31 Dc
Auadla, El- 29 Bc
Auadi, B. el- 17 CDd
Auaghir, pop. 17 CDac
Auaghir, pop. 17 CDac
Auaia, El- 31 Cb
Aual Douei 31 Bb
Auale Deset 33 Hl
Auali Hutub, is. 22 Db
Aual Scerif 31 Cb
Auas, Ras- 27 Dc
Auasciait 22 Bc
Auasciait 22 Bc
Auasciait 22 Bc
Auasciait, t. 22 Bc Auas, Ras- 27 Dc
Auasciait 22 Bc
Auasciait, t. 22 Bc
Auath, Ras- 33 Ii
Auatib, is. 26 Bc
Aucan, is. 26 Bc
Aucan, is. 26 Bc
Aude, Bir el- 18 Ge
Aude, Bir el- 18 Ge
Aude, Bir el- 18 Ge
Audella 31 Bb
Audile 33 Ii
Aue Dinle 31 CDc
Auedab 22 Bc
Aued, t. 22 Bc
Aued, t. 22 Bc
Aueg, el- (B. Segganna) 10 Fc
Auegia, B. et- 10 Ed
Aueinat 13 EFb
Audila, el- 16 Gc
Auenat, el- 16 Dc
Auenol Lodesci, Bir- 14 BCd
Augana 22 Bc
Aughale 29 Fe
Augila 72 Dd Augana 22 Bc Aughele 29 Fe Augila 17 Dd Augila, pop. 17 CDd Auía 33 FHk Auinat, El- (Serdeles) 13 Bd Auinet 10 If Auinia, Bir el- 10 Db

Auiteras, A.- 22 Bb Aulalohó, m. 24 Cb Aula Sidi 29 Cb Aulet, f. 24 Aa Aulè Tzorù 24 Cb Aulet, f. 24 Aa
Aulè Tzorù 24 Cb
Au Liban 29 Bb
Aulihan, pop. 31 Abc
Aulihan, reg. 29 GHhk
Auova 29 Cb
Aureina 25 CDd
Ausamo, El- 31 Bc
Ausere, f. 31 Aa
Ausibi 22 cart.
Aussa, reg. 20 Cd
Ava Edda 31 Bb
Avagdere 31 Cb
Avagdere 31 Cb
Avagie, El- 33 Gl
Avai, P. di- 29 Da
Avai, reg. 29 Bb
Avalave 29 Cb
Avalbulle 29 Bb
Avaloule 29 Bb
Avaloule 31 Ba
Avarboda 29 Bb
Avarbada 29 Bb
Avarbada 29 Bb
Avarbada 29 Ca
Avarbada 29 Ca
Avarbada 29 Ca
Avarbada 29 Bb
Avarbada 29 Bb Aved 27 Bb Avedderon, m. 24 Bb Avegnir, U. bon- 13 Eb Aven Nur, pal. 29 Gh Avga, is. 35 Be Avlona 35 Ce Avo Nabeda 31 Bb Avlona 35 Ce
Avo Nabeda 31 Bb
Axum 20 Bc
Azafa 24 Ca
Azafa 24 Ca
Azafi 13 Dc
Azait 24 Cc
Azania, vedi Barr Aggian
Azari, Bir el- 18 EFb
Azaua, In- 13 Ba
Azbì 26 Ae
Az Daro 20 Bc
Azebù Galla, pop. 26 Af
Azeo, m. 24 CDc
Azez, geb. 17 Ae
Azidoni, is. 35 Ac
Azizia, el- 10 DEb
Azmat Adai 22 Cb
Azmat Uold N. 24 Ba
Azragh, Bir el- 18 Da
Azuad, B. el- 8 Ea
Azzár, Ras- 18 cart.
Azzaz, S.i- 14 Db
Azzega 24 Cb

#### В

Baad, El- 33 Hi
Baad Addo, Dune- 33 Hk
Baaduim 33 Hi
Baad Ulgaras 33 Hk
Bab, El- (Passo della Porta) 10 Df
Babani, f. 33 Cd
Bab el Mandeb, str. 20 Dcd
Bab es-Serir 17 Fc
Babikr 20 Ac
Babo 29 Ab
Babus ed Dib, Bir- 10 Bd
Baca, is. 26 Bd
Bacalbul 31 Bb
Bacalbul 31 Bb
Bacalbul 32 Bb
Bacaro 31 Cc
Bacaro Adoma 31 Ba
Bachir, Sidi- 18 Hd
Bachisa, G.- 14 Dc
Baclolei 31 Ab
Badamim, geb. 20 Ab
Bádda, reg. 29 Gmn
Baddada 29 Gm
Baddi Addo, pop. 31 Dab
Baddo (Som. brit.) 33 Bd
Bade, El- 33 FGm
Bademim, t. 22 Bc
Badén 22 Bb
Badgadò 33 Ce
Baddodero 33 FGi
Badodero 32 Bc

Baduein 27 Dc
Badumá, Pianura di- 22 cart.
Baga 31 Bb
Bagar, m. 22 Bc
Bagas, f. 22 Cb
Baga Tià, m. 24 Bb
Bagdad 31 Cb
Bagdad 31 Db
Bágga, Bir- 18 Gd
Baggar, Ain- 17 Hd
Baggar, Ain- 18 Ge
Bagheri, t. 32 Fhi Baggar, Ain- 17 Hd
Baggar, Ain- 17 Hd
Baggar, Bir- 18 Ge
Bagheri, tr. 32 Fhi
Bagil 20 Db
Bagiuni, is. 27 Af
Bagla, B. el- 14 Ed
Bagla, Rora- 22 Cb
Bagno, el- 31 BCb
Bagno, el- 31 BCb
Bagno, el- 31 BCb
Bahai 31 Da
Bahadiei 31 Dc
Bahai, Las- 33 CDd
Bahaiyo 33 Bb
Bahar 22 Bc
Bahara, Pozzi- 24 Eb
Bahár el-Fazza 17 cart. 3
Baharia, el- 17 cart. 3
Baharia, el- 17 cart. 3
Baharia, el- 17 cart. 4
Bahria, el- 18 Bb
Bahir el- Biban 14 Aa
Bahri, Gasr el- 18 Bb
Bai, El- 27 Cd
Baiad 27 Bc
Baiad 27 Bc
Baiad 27 Bc
Baiad, Ras- 20 CDg
Baia del Negro 33 CDe
Baiader, U. el- 13 Hd
Bailúl 26 De
Bajargan, reg. 31 BCb
Baki 8 Fd Bajargan, reg. 31 BCb Baki 8 Fd Bálach, Bir- 18 Bb Bálach, Bir- 18 Bb
Balad 33 Fm
Balad (pr. Gialalassi) 31 Db
Balambel, 1, 33 Ih
Balambelá, reg. 29 Ab
Balas 29 Ff
Balat Abd el Hafid 18 Cb
Balat el Megàz 18 Bb
Balbal 29 Cb
Baleniene 26 CDe
Baleniene 27 Cc Balgore 27 Cc Balibada 31 Bb Balicò, m. 24 Bb Ballam Ballei 31 CDb Ballam Ballei 31 CDb
Ballei 27 Ad
Ballei 27 Ad
Ballei Uen, pal. 29 Bc
Balli 31 Ac
Ballei 31 Cc
Ballo 31 Cc
Ballo 31 Dc
Balmadò 31 Bb
Balscen 33 Gl
Baltet Bu Rgheies 18 CDb
Baltet er Ramla 18 Da
Baltet ez-Zalagh 18 CDb Battet er Ramla 18 Då
Baltet ez-Zalagh 18 CDb
Baltet Laulab Umm Chuet 17 Eb
Báltet Seif 18 Da
Bama, pal. 31 Ab
Bamba 20 Ad
Bambechi 8 Ec
Bambi 24 BCa Bambechi 8 Ec
Bambi 24 BCa
Bambi 24 BCa
Bambuco 24 Cb
Bana, u. 20 Ec
Bananca Arabur 31 Ab
Bananei 29 Cb
Ban Busul 31 Bb
Bancalagaju 33 Hh
Bander Hashau 20 Ed
Bander Salam 29 GHi
Ban Doi 31 Bc
Bandoi, f. 31 Cc
Bangol, m. 31 Aa
Bano, El- 31 Ba
Banta 29 Ab
Banuna, m. 22 Bb
Bao, Bir- 8 Gd
Bar, El- 29 Ab
Bara 33 CDd
Barabenlo 31 Bc
Bar Abir 31 Aa
Barabenlo 31 Bc
Bar Abir 31 Aa
Baraca Zelali, v. 24 Cb

Barachi 29 Cb
Barachit 24 Dc
Barachit Abbai 24 Dc
Barachit Abbai 24 Dc
Bara Adi, is. 22 Dc
Barah, m. 24 Ec
Barasio, t. 24 Db
Barasoli, reg. 31 Ac
Barasoli 26 De
Barbadan 31 Ac
Barbadan 33 Ce
Barca, feg. 22 Bac
Barca, feg. 22 Bac
Barca, feg. 27 Bac
Barca 33 Fm
Barcat, el. 13 Be
Barce (el Merg) 18 Gde
Bard, el- 31 Ba
Bard, el- 31 Ba
Bardah, Gez. el- 12 Ea
Bardale 29 Ac
Bardale 29 Ac Bardal 2 Db
Bardale 29 Ac
Bardale 33 HIg
Bardera 29 Ff
Bardera 31 Ac
Bardet Giuruf 14 Ab
Bardía 18 cart,
Bardi Uaman 31 Ca
Bar Dud Gabra Uen 13 Ec
Baremahadale 22 Ih Bar Dud Gabra Uen 13 Ec Baremahadaie 33 Ih Barentú 22 Bc Barentus 29 Ab Báresa 26 Ac Barga el-Béda, reg. 18 Bc Barga el Hamra, reg. 18 Bb Bargal 33 Ea Barganlave, reg. 31 Ca Bargailo 31 Aa Bargií 31 Aa Bar Haile, Pozzo di- 29 Ff Barhuit, El- 29 Ff Bari, reg., vedi Makhar Barhuit, El- 29 Ff
Bari, reg., vedi Makhar
Bari, U, el- 13 Fa
Baria, pop. 22 Bc
Bariat 20 Ed
Barimbà, m. 24 CDb
Barire 29 Ca
Bar Madenghe 31 CDa
Barmadoha 33 Bc
Barmadohoie 33 DEb
Barmadohoie 33 DEb
Barmedere 31 Da
Barmet et-Targhi 17 Ed
Baro, El- 29 Bc
Baroble 31 CDb
Baronole 31 CDb
Baronole 31 CDb Barnet et-Fagin 17 Ed
Baro, El- 29 Bc
Baroble 31 CDb
Barongià, m. 22 Ac
Barorca 31 Cc
Baro Uden 33 Fm
Barr Aggian (Azania) 27 CDde
Barran 33 Bb
Barran 33 Ca
Barrei-Dère 29 Cb
Barresa 24 Db
Barresa 24 Db
Barresa 24 Db
Barresa 7. di- 24 Db
Barri Cofur 27 Bc
Barrun 33 Bg
Barta Fagna 29 Aa
Bartireh, pop. 29 GHk
Bartuche 29 Ac
Barúd, G. el- 17 cart. 3
Ba-sceró 22 Cb
Bascio, f. 20 Bd
Bascii, B.-, f. 31 Ab
Bascii, F. 29 Bc
Bashili 31 Ab
Bascir, El- 29 Bc
Bashili 31 Ab
Basie, m. 31 Ba
Baso 20 Bd
Baso, Mass. di- 8 FGd
Bassara 29 Cb
Bat-a m. 24 Dc
Batechillé 33 Db
Batha, el- 14 Ab
Batie 20 Cd
Bátma, U. el- 14 BCc
Batma, Fi el- 13 Da
Batnán, el-, reg. 18 Eab
Batta, Gasr- 18 Hd
Battumet Zaghir, u. 14 Ac
Baulo 33 DEa

Baza (Cunama), pop. 22 cart.
Bdáli 17 cart. 1
Bdehi, Bir el- 17 Gb
Beacon Point 17 Hb
Beat Carag, f. 20 cart.
Becuaitne, m. 22 Ab
Beda, el- 10 Ec
Beda, G. el- 17 Bd
Beda Fomm 18 Bb
Beddahhaeh, u. 18 Da
Beddau, Mársa- 18 cart.
Beda, B. el- 14 Bb
Bedaa, u. 14 Cc
Bedera, el- 13 Gc
Bedernseled 31 Bb
Bédo 8 Ec
Bedri 8 Db
Begar, C. el- 17 Ae Begar, G. el- 17 Ae Beggála 14 Ac Begheda, pop. 29 Cb Begia, pop. 22 Bac Begheda, pop. 29 Cb
Begia, pop. 22 Bac
Begia, pop. 22 Cc
Begia, pop. 22 Cc
Begia, U. 14 Cc
Begla, U. el 14 Cc
Begla, U. el 14 Cc
Begla, U. el 14 Cc
Bedhat 24 Dc
Behat 24 Dc
Beheta 26 Bd
Beheta 26 Bd
Beheta 26 Be
Behis 33 Hh
Behtà, t. 24 Eb
Beidal, Zauiet el- 18 Id
Beidà Dera 29 ABc
Beidal, Zauiet el- 18 Id
Beidà Dera 29 ABc
Beidal, 23 Cb
Beidepta 29 Ab
Bei el Caib, U. 10 Ge
Beid and Chaib, U. 10 FGd
Beidal, vedi Bender Bela
Beilul 26 De
Beit, el- 31 Ba
Beit el Fakih 31 Db
Beit el Fakih 31 Dc
Beit Gabru, m. 24 Ba
Beiud, Bir- 18 Cart.
Bel, U. 18 Hd
Belafarit, Mársa- 18 Cart.
Belaghigh, Marsa- 18 Cart.
Belaia 20 Ad
Belamed, Bir- 18 Cb
Belatat Emba, m. 24 Cc
Belater, Bir- 18 Ie
Belater, U. 17 Ae
Belchonfus, Bir- 18 Cart. Belata Emba, m. 24 Cc
Belater, Bir - 18 Ie
Belater, u. 18 Da
Belaun, u. 17 Ae
Belchonfus, Bir - 18 cart.
Belec 24 Db
Beled Elai 29 Ff
Beled Mamo 29 Ff
Beled Mamo 29 Ff
Beledsaiuba 29 Ac
Beleg, m. 22 Ba
Beleg, t. 22 Ba
Belegó 26 Af
Belem Amin 31 Dc
Belesa, f. 24 Dc
Belesa, f. 20 Bc
Belesa, f. 24 Dc
Belesa, f. 24 Dc
Belesa, reg. 20 ABcd
Bel Esar, Bir- 14 Dc
Belet 29 Hk
Belet Coral 29 Ab
Belet Coral 29 Ab
Belet Eona 29 Ab
Belet Gola 29 Ab
Belet Ezar, Bir 10 Ed
Belfaráis, u. 18 Ea
Belgardan, u. 18 Bb
Belgasem, Sidi- 18 cart.
Belgamar, geb. 13 ABc
Bel Gherab, Bir- 10 Ed
Belghigo, Pozzo- 22 Ba
Belgiu, B.- 17 Dd
Belgref, Gasr-, rov. 14 Bc
Bel-Hag Mohammed, St.- 10 GHd
Belhamam, Gasr- 18 Ea
Belhasar, Bir- 18 Bb
Bel Krechet, u. 10 Aa
Bellahegh, u. 14 Bb
Bellek, 29 Ca
Bellei 31 Ba
Bellek 29 Ba
Bellema 6 Ad Belliggade 29 Bb
Bellinga 8 Fc
Bel Ogian, geb. 10 ILf
Beltà, m. 24 Ca
Beluetaut, u. 18 Da
Benadir (Paese dei Porti) 27 BCe
Ben Afien, Serir. 10 EFef
Bender Bela (Beila) 33 DEc
Bender Chassim (Bossaso) 33 Ca
Bender Chassim (Bossaso) 33 Ca
Bender Chassim (Bossaso) 33 Ca
Bender Filuk 33 Da
Bender Filuk 33 Da
Bender Salam 29 Fe
Bender Salam 29 Ff
Bender Salam 29 Ff
Bender Súgama 29 EFg
Bender Ziada 33 BCa
Ben en Ngur, 14 Db
Ben Gaid 10 CDb
Ben Gania, Bir- 17 DEb
Ben Gardane ro BCa
Bengasi 17 cart. 1
Ben Gebara, u. 14 Cb
Ben Genemi, geb. 13 Ge
Ben Ghenemi, u. 13 GHd
Bengir, Colline- 29 Hh
Ben Glif 13 Fd
Bengraf, Bir- 13 Fc
Ben Hassan, u. 17 Ae
Beni, pop. 24 Bb
Beni Amer 22 Bac
Beni Barka 10 Bb
Beni Gazuan, u. 14 Cbc
Beni Gazuan, u. 14 Cbc
Beni Gazuan, u. 14 Cbc
Beni Gazuan, u. 14 Cbc Belliggade 29 Bb Beni Amer 22 Bac
Beni Barka 10 Bb
Beni Gazuan, u. 14 Cbc
Beni Gdém, Gasr- 18 Id
Beni Hsan 14 Db
Beni Let 14 Cb
Beni Mislim 14 Db
Beni Let 18 Ba
Ben Isa, St.- (B. es-Sbiata) 10 Gd
Beni Ulid, Gasr- 10 Ec
Ben Nasera 10 Cd
Ben Nchal, Bir- 14 Ab
Bennenesc, Bir- 18 Gd
Bennoch 29 Da
Ben Nur, Sidi- 10 Eb
Ben Ratga, u. 6 Fd
Ben Ratga, u. 6 Fd
Bent, U. el- 17 cart. 2.
Bentel 31 Aa
Ben Zaied, u. 14 Cb
Beghemeder, 12 20 Bcd
Ber 20 De
Ber 20 De
Ber 20 Begnemeder, reg. 20 Ber 20 De Bera 33 Hh Beracableh 33 ABd Berajer 33 Hh Berale 31 Bb Berauen 33 Hgh Berbanad, pal. 31 Ac Ber Bares 31 Ab Berbela Mamet 31 Ab Berbera 20 Dd Ber Borte 31 Ab Ber Borte 37 Ab
Berca 17 cart. 1
Bercanenè 24 Dc
Berdagodli 33 Ii
Berdale 31 Da
Berdale 31 Db
Berdale, el- 31 Bb
Berdale, el- 31 Bb
Berdale Carrà 31 Cb
Berdale Carrà 31 Cb
Berdali 27 Bc
Berdali, el- 33 Gl
Berdele 29 Da
Berdit 29 Cb
Berdodl, el- 36 Gd
Berecia 20 Ae
Berecia 33 Ea
Berenice (Bengasi) 17 BCa
Berett, el-, u. 18 Id Berenice (Bengasi) 17 BCa Beret, el-, u. 18 Id Berghin 13 Eb Bergiusc (Abaraho), u. 12 Dd Berhalé, Pozzo- 22 Bb Beri Siade 33 Gg Berissè, Mersa- 22 Ca Bermado 31 Aa Ber Ras 27 Cb Berri, is. 26 Db Bersaula 13 Cd Bershi Gele 8 Ec Bertà Cofà, m. 24 Ab Bertem, u. 14 Cc

Berti Mulla 29 Ad Beru, el- 29 Gi Besbas, B. el- 14 Ac Beskéré 8 Fd Besbas, B. el- 14 Ac
Beskéré 8 Fd
Besras 31 Ac
Besras 31 Ac
Besras 32 Ac
Besras 32 Ac
Besras 32 Ac
Bessacus 29 Ca
Bessacus 29 Ca
Bessacus 29 Ca
Bessacus 29 Ca
Bessafa, Maaten- 18 Da
Bessciúl 14 Ab
Betalifurù 24 Eb
Bet Axian 24 Cc
Bet Ebei 24 Dc
Bet Mahalà 24 Aa
Bet Nur 33 Ca
Betria, Bir- 18 Eb
Bettaabin, Bir- 18 HId
Bettobai, reg. 20 cart.
Bettuanis 18 Hd
Behighila 14 Ac
Bheri, Sidi- 10 ILd
Bia Caloba 20 Dd
Biaden 33 Ib
Biado 31 Db
Biader 33 Ih
Biado 31 Db
Biader 33 Ih
Biado 31 Db
Biaghela 22 cart. 1
Biala, m. 20 Bc
Biar 18 Gd
Biar Ben Abbas 14 Ab
Biar Bu Sceggh 14 Ab
Biar Bu Sceggh 14 Ab
Biar el- Uotia 10 Bd
Biar es Sciaaráia 18 Hd
Biar es Sciaaráia 18 Hd
Biar Zergun 17 Gd
Biass 14 Ac
Biass 14 Ac
Biass 14 Ac
Biass 14 Ac
Biban, Bir- 13 Fc Biar Zergun 17 Gd
Biass 14 Ac
Biban, Bir- 13 Fc
Biban, el- 10 Ca
Biban, Bahiret elBibuch, u. 14 Bb
Biciana 20 Bd
Bicket 20 Ce
Bidan, T. Ed Biblich, u. 14 Bb
Biciana 20 Bd
Bicket 20 Ce
Bidan 13 Fd
Bidda Issa 33 Gl
Bideyat, pop. 8 Fd
Bidi 29 Ab
Biejra 29 EFg
Biet Gabriel 24 Ce
Biheja 33 Cd
Bihelle 33 Hi
Bihen 33 Bb
Bihen (pr. Gerrouei) 33 Bd
Bihen Gaha 20 Ed
Biji 17 Dd
Biji 17 Dd
Bija Erdi 8 Dc
Bilasc Gudud 31 Bb
Bilbarabidis, u. 18 Ge
Bilelgi Giuman 27 Bb
Bileni, pop. 22 Ce
Bil Ghelet, u. 18 Gd
Billing a 8 Fc
Bilinga 8 Cc
Bilu 29 Ac
Bil Ueddin, u. 13 Eb
Bilumbeli 33 HIi
Bimal, pop. 29 Cb
Binem 8 Eb
Binem, reg. 8 Eb
Binem, reg. 8 Eb
Binem, reg. 8 Eb
Binem Arna 8 Ec
Bin Erdi 8 Gc
Binna 33 Ea
Bintal, Marsa el- 14 CDb
Bintebela 13 Ec
Bio Addo 33 Da Bintál, Marsa el- 14 CDb Bintebeia 13 Ec Bio Addo 33 Da Bio Addo (Benadir) 33 Fm Bio Addo, l. 33 Fi Bio Bah, pal. 33 Il Bio Bahal 31 Ac Bio Culel 33 Fl Bio Culula 33 Ca Bio Gud 33 Fi Biomah, el- 33 Gm Bio Nef 31 Db Bio Uaraba 27 ABb Bir 13 Fb Bir 13 Fb

, Ras- 20 Dd Bir Abais 18 Gd Bir Abdálla 18 Hd Bir Abd ed Daim 18 Da Bir Abd el Gader 14 Ec Bir Abéda 14 Bb Bir aben Nasseur 10 ABb Bir Abéda 14 Bb
Bir aben Nasseur 10 ABb
Bir Abiar 14 Cd
Bir Aboeira 13 He
Bir Abu Salama 6 Gc
Bir Abu Tunis 17 Ib
Bir Abu Zahu 17 Ib
Bir Aghub 14 Cb
Bir Aghub 14 Cb
Bir Agla 18 Hd
Bir Agubia 14 Ed
Bir Ahma 8 Cb
Bir Ahma 8 Cb
Bir Ahma 18 Ca
Bir Ahma 18 Ca
Bir Alisilan 18 Ca
Bir Alisilan 18 Ca
Bir Allufa 14 Db
Bir An Djeress 8 Gd
Bir Anesa 14 Cd
Bir Aouin 6 Ab
Bir Anada 16 Ib
Bir Auenol Lodesci 14 BCd
Bir Babus ed Dib 10 Bd
Bir Bagga 18 Gd
Bir Bagga 18 Gd
Bir Bagga 18 GG
Bir Bage G G
Bir Balach 18 Bb
Bir Bao 8 Gd
Bir Beiud 18 cart.
Bir Bleind 18 Eb Bir Bao 8 Gd
Bir Beiud 18 cart.
Bir Belaghel 18 Eb
Bir Belamed 18 Cb
Bir Belamed 18 Cb
Bir Belchonfus 18 cart.
Bir Bel-Ear 14 Dc
Bir Bel-Ear 10 Ed
Bir Bel-Gherab 10 Ed
Bir Bel-Gherab 10 Ed
Bir Bel-Basar 18 Bb
Bir Bellefaa 18 Eb
Bir Bengraf 13 Fc
Bir Ben Nchal 14 Ab
Bir Benneses 18 Gd
Bir Bétria 14 Bd
Bir Bettuna 18 Eb
Bir Bettuna 18 Eb
Bir Bettuna 18 Eb
Bir Bettubin 18 HId
Bir Biban 13 Fc Bir Betruna 18 Eb
Bir Bettabin 18 Hld
Bir Biban 13 Fc
Birbir 33 Ih
Birbirsafada 20 Ae
Bir Bridan 18 Hd
Bir Biban 18 Fc
Birbir 33 Ih
Birbirsafada 20 Ae
Bir Bráda 18 Hd
Bir Bu Amaia 18 Ea
Bir Bu Assida 18 Id
Bir Bu Bacher 18 cart.
Bir Bu Bacher 18 Id
Bir Bu Gardaba 18 Bb
Bir Bu Gardaba 18 Bb
Bir Bu Garsciuda 18 Bc
Bir Bu Garsciuda 18 Bc
Bir Bu Giaaran 14 Db
Bir Bu Giaaran 14 Db
Bir Bu Giaera 14 Ed
Bir Bu Hashasa 18 Bb
Bir Bu Hashasa 18 Bc
Bir Bu Hashasa 18 Bc
Bir Bu Hashasa 18 Bc
Bir Bu Nghera 18 Ic
Bir Bu Meliha 18 cart.
Bir Bu Mgéira 18 Hle
Bir Bu Nghera 18 DEa
Bir Bu Nghera 18 DEa
Bir Bu Nghera 18 BCa
Bir Bu Scenáf 18 He
Bir Bu Scenáf 18 He
Bir Bu Scenáf 18 He
Bir Bu Scerer 10 Ic
Bir Bu Cartefa 16 Fc
Bir Bu Usceica 18 cart.
Bir Camodan 8 Cb
Bir Catefa 10 Gf
Bir Cau 14 Dc
Bir Chafit Ghirba 18 cart.
Bir Chescetch 18 ABc
Bir Chefer 14 Cc Bir Chesceteh 18 ABc
Bir Chleta 18 cart.
Bir Ciafer 14 Cc
Bir Cormet ben Hora 14 Cc
Bir Coca 14 Bb
Bir Cur 14 Cb
Bircuran, reg. 22 cart.
Birde 33 Ii
Bir Dechir 13 Gd

Bir Dehabia 10 Fc Bir Dignaish 17 Hb Bır Dirchi 8 DEb Bir Djedate 14 Aab Bir Dogmán 14 Ac Bir Domran 14 Fd Bir Duda 10 Bb Bir Dufan 10 Fc Bir ed-Dácar 6 Gd
Bir ed Dar 18 cart.
Bir ed Dar 18 cart.
Bir ed Dei 18 Ie
Bir ed-Deira 10 Fc
Bir ed Dhomran 13 Gc
Bir ed Dhomran 13 Gc
Bir ed-Dráa 14 Ab
Bir el Agla 18 Da
Bir el Ahmár 10 Ic
Bir el Achmár 10 Ic
Bir el Avannár 14 Dc
Bir el Asceraf 18 Da
Bir el Atánná 14 Dc
Bir el Asceraf 18 Da
Bir el Atánna 8 Cart.
Bir el Bata 14 B Ge
Bir el Aud 18 Ge
Bir el Aud 18 Da
Bir el Batan 18 Da
Bir el Bagla 14 Ed
Bir el Bagla 14 Ed
Bir el Bagla 14 Cd
Bir el Bacara 14 Cd
Bir el Chariga 14 Dd
Bir el Chedua 14 DE
Bir el Chelumia 14 Db
Bir el Chelumia 14 Bb
Bir el Chelmia 14 Bb
Bir el Chelmia 14 Bb
Bir el Chelminia 14 Bb
Bir el-Cherob 10 Ed Bir el-Chimania 14 Bb
Bir el-Chorob 10 Ed
Bir el-Chorob 10 Ed
Bir el Corpaa 14 Db
Bir el Cogia 14 Db
Bir el Cud 18 Bb
Bir el Cud 18 Bb
Bir el Cud 18 Bb
Bir el Cueifat 18 Ca
Bir el Cueifat 18 Ca
Bir el Feneid 18 Bc
Bir el Feneid 18 Bc
Bir el Fergianía 10 GHc
Bir el Fergianía 10 GHc
Bir el Fogar 10 GHf
Bir el Gardab 10 EFf
Bir el-Gardabia (pr. Misurata) 10 Fb
Bir el-Gardabia 10 FG
Bir el Gazeilia 10 Hcd
Bir el-Gazeilia 10 Hcd
Bir el-Gazeilia 10 Hcd
Bir el-Gazeilia 10 Bb
Bir el-Gazeilia 10 Bb
Bir el-Gazeilia 10 Bb
Bir el-Gazeilia 18 Bc
Bir el Gelulia 18 Bc
Bir el Gelulia 18 Bc
Bir el-Gheddafia 10 FGG
Bir el-Gheddafia 10 FGG
Bir el-Gheddafia 10 FGG
Bir el-Gheddafia 14 Dc
Bir el-Ghedan 14 Dc
Bir el-Giacchia 14 Dc
Bir el-Giacchia 14 Dc
Bir el-Giacchia 18 Bc
Bir el Giacchia 14 Dc
Bir el-Giacchia 18 Bc
Bir el-Gra 18 EFb
Bir el-Gra 19 Ec Bir el-Grain 10 Id
Bir el-Guz 10 Ec
Bir el-Guz 10 Ec
Bir el-Guz 10 Ec
Bir el Haberi 18 ABc
Bir el-Hadieres Sud 10 Bc
Bir el-Hadieres Sud 10 Bc
Bir el-Hadieres Sud 10 Bc
Bir el-Hamarin 18 Db
Bir el Hamman 18 Db
Bir el-Hamra 10 CDb
Bir el-Hamra 10 Db
Bir el-Hámra 14 Dc
Bir el-Hámra 14 Dc
Bir el-Hámra 15 CBC

Bir el-Hárasc 6 Fd Bir el-Harsac 6 Fd
Bir el-Harsaciadia 10 Fc
Bir el-Horra 10 Dc
Bir el Hofra 14 Cb
Bir el Hofra 14 Cb
Bir el Hormát 18 Eb
Bir el-Ihúdi 8 cart.
Bir el-Khsceb 10 Db
Bir el Laghia 14 Dc
Bir el-Magedubia 10 Hc
Bir el Marábha 14 ABa
Bir el Masrab 18 Cb
Bir el Mediari 18 Hd
Bir el Mediari 18 Hd
Bir el-Meiiet 14 Bb
Bir el Mensci 14 Cb
Bir el Mensci 14 Cb
Bir el Mensci 14 Cb
Bir el Mensci 15 Cb
Bir el Mensci 16 Ec
Bir el Menzla el Fonkani 10 Bc
Bir el Mis 18 Ie
Bir el Morla 10 Cc
Bir el Mrorla 10 Cc
Bir el Morla 14 Bb
Bir el Coyaía 14 Bb
Bir el Coyaía 14 Bb
Bir el Coyaía 14 Cc
Bir el Mara 18 Id
Bir el Tága 18 He
Bir el Cuar 14 Cc
Bir el-Uáar 14 Cc
Bir el-Uáar 14 Cc
Bir el-Uáar 18 Cc
Bir en-Nalim 10 Fb
Bir en Nheida 18 Da
Bir en Rhaeiba 18 Da
Bir en Rhaeiba 18 Da
Bir er Reha 10 FGd
Bir er Resa 10 FGd
Bir es Scechian 17 Bd
Bir es Scechian 17 Bd
Bir es Scibani 13 Fc
Bir es Scibani 13 Fc Bir es Scegga 6 Hb Bir es Sebil 6 Fc Bir es Selu 18 Hd Bir es Semáa 18 GHd Bir es Selu 18 Hd
Bir es Semáa 18 GHd
Bir es Sinda 18 GHd
Bir es Siuda 14 Db
Bir es Siuda 14 Db
Bir es Suada 10 HId
Bir es-Ziden 10 Gc
Bir et Tabai 14 Aa
Bir et Tabai 14 Aa
Bir et Tabia 17 Dc
Bir et Tuesia 10 Id
Bir et-Tuesia 10 Id
Bir et-Tuesia 10 Id
Bir et-Tuesia 10 GHc
Bir et Zebli 18 Eb
Bir et Zebli 18 Eb
Bir ez Zeitun 18 Ca
Bir ez Zeitun 18 Ca
Bir fanga 10 Gc
Bir Fcheni 14 Bb
Bir Fcheni 14 Bb
Bir Fcheni 18 IKe
Bir Feldania 13 FG
Bir Galadina 13 FG
Bir Gan 14 Cb
Bir Garaet ez Zeba 14 Ab
Bir Garaet ez Zeba 14 Ab
Bir Gatariana 10 FGb
Bir Gaddin 14 Bd
Bir Gatariana 10 FGb
Bir Gatariana 15 FGb
Bir Gatariana 10 Ed Bir Gattanscia 14 Cc
Bir Gedid 14 Bd
Bir Gemeim 10 Ed
Bir Gena 14 Cb
Bir Gfa 14 Ec
Bir Gherias 10 He
Bir Gherias 10 He
Bir Ghsciánu 18 Hd
Bir Giafer 10 Fd
Bir Giafer 10 Cd
Bir Giafamamla 14 CDc
Bir Giarabua 10 GHc
Bir Giáser 18 cart.

Bir Gustara 13 Gd
Bir Gresc 18 Da
Bir Gresc 18 Da
Bir Grissin 14 Cb
Bir Gueider 18 Ie
Bir Gueider 18 Ie
Bir Gueneda 13 FGb
Bir Habeira 17 Hb
Bir Habeira 18 Id
Bir Habeira 18 Id
Bir Hariz el-Oli 10 Bc
Bir Hamera 14 Bc
Bir Hamiz el-Oli 10 Bc
Bir Hariz el-Oli 10 Bc
Bir Khamsa 17 HIc
Bir Khamsa 17 HIc
Bir Khamsa 17 HIc
Bir Khamsa 17 HIc
Bir Khamsa 17 HC
Bir Mariz el-Hilali 18 ABc
Bir Mariz el-Hilali 18 ABc
Bir Mariz el-Hilali 18 ABc
Bir Mariz el-Bir Massab 18 Kd
Bir Mariz el-Bir Massab 18 Kd
Bir Massab 18 Hd
Bir Messalis 18 Gd
Bir Messalis 18 Bd
Bir Missalis 18 Bd
Bir Missalis 18 Bd
Bir Missalis 18 Bd
Bir Missalis 18 Bd
Bir Messalis 18 Bd
Bir Missalis 18 Bd Bir Miamin 10 Eb
Bir Mizran 10 Eb
Bir Montafarat 12 Dc
Bir Montesseur 10 Ac
Bir Montesseur 10 Ac
Bir Motref 18 IKd
Bir Mugulla 13 Gb
Bir Mzata 14 Ac
Bir Naim (Abu Naim) 7 Ec
Bir Naim (Abu Naim) 7 Ec
Bir Nessaua 13 Fc
Birocode 33 Hh
Bir Oma 13 Fe
Bir Qatran 17 Ic
Bir Raghia 14 Cd
Bir Randeles 18 Hd
Bir Razin 18 Da
Bir Reha 14 Dc
Bir Refan 18 cart.
Bir Refaa 10 Hc Bir Reha 14 Dc
Bir Reian 18 cart.
Bir Rfaa 10 Hc
Birri (Dirri), El- 23 Gk
Bir Ruagh 18 cart.
Bir Salem ben Abdalla 14 Cb
Bir Salem ben Abdalla 14 Cb
Bir Sceleua 10 Ec
Bir Scerifia 10 Fc
Bir Sceleua 10 Ec
Bir Scerifia 18 Hd
Bir Sciar 13 Fc
Bir Scidufa 14 Bb
Bir Scidufa 14 Bb
Bir Scidufa 16 Bb
Bir Scidufa 18 Bd
Bir Scenent 18 Da
Bir Sementer 18 Da
Bir Sementer 18 Da
Bir Sementer 18 Da
Bir Schafa 14 Bb
Bir Sclous 16 Bb
Bir Scenenter 18 Da
Bir Schafa 14 Bb
Bir Scenenter 18 Da
Bir Schafa 14 Bb
Bir Sclous 16 Bb
Bir Schafa 14 Bb
Bir Sclous 16 Bb
Bir Sclous 16 Bb
Bir Sclous 17 Bb
Bir Sclous 18 Bb
Bir Sclous 18 Bb
Bir Sclous 14 Ab
Bir Ster 6 Fc
Bir Suani Chmis 14 Ec
Bir Suani Chmis 14 Ec
Bir Sudan 18 Hd
Bir Scenent 10 Gc
Bir Taieb el Esem 18 Eb

Bir Tala (Fezzan) 13 Bd Bir Tala (Tripolitania) 10 Fc Bir Tar 10 Ge Bir Tarsin 10 Ec Bir Tarsin 10 Ec Bir Taser 14 Cc Bir Tataret 10 EFc Bir Taziet 13 Dd Bir Tegemel 10 EFd Bir Telia 6 Bd Bir Ternin 10 Eb Bir Terrina 14 Bb Bir Teta 14 Dc Bir Teusca 14 Db Bir Thalata 17 Hb Bir Tifist 10 Bd Bir Tińst 10 Bd
Bir Tinabunda 13 Dc
Bir Tininai 10 Ec
Bir Tinac 10 CDc
Bir Tinan 10 Gc
Bir Tmed 14 Dc
Bir Tobráz 14 Cb
Bir Traist 18 Kd
Bir Traist 18 Kd
Bir Traist 10 Hc
Bir Tull Hellab 10 Bb
Bir Tull Hellab 10 Bb
Bir Tull Hellab 10 Bb Bir Isciām 10 Hc
Bir Tuella 14 Db
Bir Tuil Hellab 10 Bb
Bir Turluja 33 Gi
Biru, Sult. di- 26 Ce
Bir Uaar 18 cart.
Bir Uabrio Uabria 6 Ed
Bir Ulád Tellis 14 BCb
Bir Ulád Tellis 14 BCb
Bir Ulmm Auena 14 Dd
Bir Umm el Adam 14 Cb
Bir Umm el Adam 14 Cc
Bir Umm el Adam 14 Cc
Bir Umm el Adam (Cirenaica) 18 GHd
Bir Umm el-Adam (Fezzan) 13 Gd
Bir Umm el-Bgar 14 Eb
Bir Umm el-Grua 14 Ec
Bir Umm el-Grun 14 Cb
Bir Umm el-Grun 14 Cb
Bir Umm el-Grun 14 Cc
Bir Umm el-Brir 10 Ec
Bir Umm el-Brir 14 Ec
Bir Umm el-Brir 14 Ec
Bir Umm el Msan 14 Dc
Bir Umm er Rise 10 Ld
Bir Umm er Rise 10 Ec
Bir Umm et-Tfel 10 Fc
Bir Umm tel-Tfel 10 Fc
Bir Umm Tam 14 Ec
Bir Umm Ed-Tfel 10 Fc
Bir Umm Tam 14 Ec
Bir Umm Ed-Tfel 10 Fc
Bir Umm Tam 14 Ec
Bir Umm Ed-Tfel 10 Fc
Bir U Bir Zograr 10 ABd
Bir Zuzam 10 Ce
Biscia 22 Bc
Biscia 22 Bc
Biscia, m. 22 Bc
Biscia, m. 22 Bc
Bisciaba Hama, pal. 29 Gl
Bismillai, pop. 31 Ac
Bisrl, El- 17 Ib
Bissicaio, reg. 29 Gm
Bitama 22 Ac
Bitama, Pozzi di- 22 Ac
Bitio Adalel 31 Dc
Bivio Gululei 31 Dc
Bivio Gululei 31 Dc
Biyo Foga 20 Dd
Biyo Mado 33 Bd
Bizen, m. 25 Db
Bnachisc el Hel. 18 Ca
Bniet el Maadani 10 GHc
Bo 8 Gc
Bobó, m. 22 cart.
Bocayer 27 Bc
Bochari, Geb.- 10 Cd
Boco, f. 31 Da
Bocoi 31 Bb
Böd, vedi El Bôt
Bodale 33 Fm
Bodala 33 Fm
Bodale 37 Bc
Bodde 27 Bc
Bodde 27 Bc
Bodde 27 Bc
Bodda 26 Df
Bogar 8 Fc
Boggium, m. 24 ABb
Boghi 20 Ff Boggum, m. 24 ABb Boghi 29 Ff Bògi, reg. 29 Gl Bogia, Stagno di- 29 Bc Bogi Jer, pal. 31 Ac

Bogi Uen, pal. 31 Ac Bogo, f. 33 Dc Bogol Gab 31 Ab Bogolsor 29 Ab Bogolsor 29 Åb
Bogolti 31 Åc
Bogon, pal. 31 Åc
Bogon, pal. 31 Åc
Bogongoi 31 Bb
Bogu, v. 24 Ba
Bohó 33 DEa
Bohodle 29 Bc
Bohol (Som. brit.) 27 Cb
Bohol, l. 33 Gi
Bohol di Afmadò 29 Åb
Bohol di Uacalla (o Nacuda) 29 Åb
Bohol Duduin 27 Bc
Boholó 26 ÅBc Bohol Duduin 27 Bc Boholó 26 ABc Bohol Sabor, f. 31 Ac Bohol Taccoi, f. 31 Bb Bohol Uarac, f. 31 Bb Bohotle 27 Cb Pokalia 8 Ed Bola Had Had 33 Bd Bohotle 27 Cb
Pokalia 8 Ed
Bola Had Had 33 Bd
Bolan 20 Ad
Bolis, Piana- 22 cart.
Boli, t. 22 cart.
Bolin, t. 22 cart.
Bolin o 37 Aa
Bomba 18 Ea
Bomba 18 Ea
Bomba, el- (Sidi Barrani) 17 HIb
Bomba, G. di- 18 Ea
Bomissa, f. 27 Ac
Bon 31 Ab
Bon, pop. 29 Bb
Bonaifer m. 22 Ab
Bon Avegnir, u. 13 Eb
Bonera, u. 8 Fc
Bonini 29 Ff
Ron Magaras 29 Ac
Boo, Uadi- 20 cart.
Bool Bascir, f. 29 Hh
Bool Besciro 31 Ab
Bool Carib, f. 29 Hi
Bool Lie, f. 31 Ab
Booscia Abulo 31 BCc
Boosc Tugarro 29 Aa
Bora (Burch) 33 Ca
Bora, Ras- 33 Ca
Borana 31 Ab
Bord (Burch) 33 Ca
Bord Mechehed Salah 14 Ab
Bord Messaouda 6 Ab
Borduel, El- 29 Bc
Borch 31 Aa
Borghinli 31 Ab
Borgu, Ridotta- 18 Id
Borime 20 Be
Borkou, reg. 8 Ec
Boro Mjeda 20 Bd
Borúgh Milád 14 ABc
Boscicà, t. 24 Ac
Bossaso, vedi Bender Chassim
Bossol, reg. 31 Bb
Boteti, m. 24 Bc
Bouen o R. Gabàh (C. Morige), c. 33 Dd
Bougoukourma 8 Fc
Boutssou 8 Ec
Bouttachim, u. 8 Ed Bougoukourma 8 Fc Boussou 8 Ec Bouttachim, u. 8 Ed Bouttachim, u. 8 Ed Braasa, pop. 18 Cab Brach 13 Fb Bragal, u. 18 Gd Bragh, el- 18 IKd Brahim, Sidi- (pr. Bardía) 18 cart. Brahim, Sidi- (pr. Soluch) 18 Bb Braisa el Mahadi 14 Db Braoun 8 Cc
Brasà, t. 22 Bc
Brava 29 Cb
Brebana 22 Cart.
Brech 13 Ec
Brédaa, el-, m. 14 Ab
Bréga, el- 8 Cart.
Brega, Gr. el- 17 Bc
Brega, Marsa el- 17 Bc
Brega, Mengar el- 17 BCd
Bréida, Bir- 18 Hd
Bricchi e Zoni 29 Bb
Bricomà, m. 24 Ec
Briga, Márset el- 14 Aa
Brûr, Gasr- 18 Hd Braoun 8 Cc

Bsciara, Zaniet- 18 Kd Bua 29 Ac
Bu Agela, Sidi- 14 Bb
Bu Aghila 14 Cb
Bu Amd, Sidi- 18 Ea
Bu Amd, Sidi- 18 Ea
Bu Amd, Sidi- 18 Ea
Bu Argub, Sidi- 10 Eb
Bu Argub, Sidi- 10 Eb
Bu Asida, Bir- 18 Id
Bu Atla (Cirenaica) 17 Dd
Bu Atla (Cirenaica) 17 Dd
Bu Atla, Br. 18 Id
Bu Atla (Sidi- 18 Bb
Bubaled, Piana di- 33 BCab
Bubasci, f. 29 Gn
Bubassa 27 Ab
Bubbeoli 24 Eb
Bu Bgaila, Gasr- 18 Gd
Bu Binia, u. 14 Dc
Bu Breica, Bir- 18 Id
Bubbeoli 24 Eb
Bu Bgaila, Gasr- 18 Id
Bubbeoli 24 Eb
Bu Brinia, u. 14 Dc
Bu Breica, Bir- 18 Id
Bubecila, Gasr- 18 Id
Bubecila, Gasr- 18 Id
Bubecila, Gasr- 18 Bd
Bucagirfa 31 Ac
Bucara, Bir el- 14 Cd
Buccorà 24 DEb
Buccoral, 12 4 Eb
Buccoral, 12 4 Eb
Buccoral 31 Aa
Buch, El- 29 Cb
Bu Chedia 10 Gb
Bu Chemmasc 10 CDa
Bu Chféifa, Sidi- 18 EFa
Bu Chseiba 17 ABc
Bucorali Agghi, f. 31 Aa
Bucorali Agghi, f. 31 Aa
Bucorali Agghi, f. 31 Aa
Bu Cherinas, Ain- 18 Da
Buc Savino 24 Ca
Bu Dahéra 18 Hd
Bu Dar, St- 14 Db
Bud Bud 33 Gk
Bu Degia, Sidi- 18 Da
Buc Bau Savino 24 Ca
Bu Dahéra 18 Hd
Bu Dar, St- 14 Db
Bud Bud 33 Ih
Bud Luddi 33 Ik
Bud Luddi 37 Gc
Bu Eglig 8 Fd
Bu el Gammia, rov. 14 Ec
Buel Gherdan, u. 14 Ec
Buel Gherdan, u. 14 Ec Bu el Gammia, rov. 14 Ec
Bu el Gherdan, u. 14 Ec
Buéma 6 Ge
Buéma 6 Ge
Buerát, el- 18 Id
Buerat, U. el- 18 Ba
Buerat el-Hsun 10 GHc
Bu Fachra el Chebir, Sidi- 18 Ab
Bu Fachra el-Hsun 10 GHc
Bu Fachra el-Se, Sidi-, 18 Ab
Bu Fachra, Sisi- 14 DEb
Bu Fega, u. 14 Cd
Bugado 26 Ce
Bu Garsaciuda, Bir- 18 Bb
Bu Garsciuda, Bir- 18 Bc
Bu Gassal 18 He
Bu Gassal 18 He
Bu Gatancia 14 Ec
Bugda Acable 31 Da
Bugda Cossar 31 Ca
Bu Gedaria, B.- 17 BCc
Bu Gedaria, B.- 17 BCc
Bu Gerrara, Sebchet- 18 Ba
Bu Gheilan 14 Cb
Bu Ghezzaha, Bir- 18 Bb
Bu Ghid, B.- 10 Ed
Bu Giaaran, Bir- 14 Db
Bu Giaaran, Bir- 14 Db
Bu Giaaran, Bir- 14 Cb
Bu Giaaran, Bir- 14 Cb
Bu Giuera, Bir- 14 Ed
Bu Grara 8 cart.
Bu Halfala, Sidi- 18 Kd
Bu Haraga, B.- 17 Db
Buharodai 33 Dc
Bu Hashasa, Bir- 18 Bb
Buhrali 24 Eb
Bu Hrida 8 cart.
Buhunena 24 Cc
Buia 26 Ae

Buia B., Pozzi- 22 DEc Bu Isa 14 Bb Bu Isía, Bir- 14 Bb Bu Isía, Bir- 14 Bb
Bul 33 Dc
Bula Aliò 29 Bb
Bula Biddi 29 CDb
Bu Lahia, Bir- 18 Ie
Bulai, El- 27 Cc
Bulali, El- 27 Cc
Bulali, El- 29 Cb
Bula Massio 29 Bb
Bula Ueled Ibrahim 29 Bb
Bul Baut, is. 22 Dc
Bulemeddo 31 Bb
Bulhar 20 Dd
Bullalo 20 Da Bulhar 20 Dd
Bullalo 29 Da
Bullsisar, is. 26 Bc
Bulo Amed 29 Ac
Bulo Biole 31 BCc
Bulo Bisciar 31 Dc
Buloboda 29 EFg
Buloburti 33 Fl
Bulo Doud, B.- 31 Dc
Bulo Erillo 26 Ac
Bulofulai 31 Bb
Bulo Harran 29 Cb
Bulo Mandad 20 Fe Bulo Mahad 29 Fe
Bulomerere 29 EFg
Bulo Mererta 29 Cb
Bulo Moniassa 29 Fe
Bulo Nassib 29 Ff
Bulo Sceich Eder 31 Cc
Bulo Schia 31 Dc
Bu Ltéia 17 cart. 2
Bulucbuji 26 Ce
Buluen 33 Gk
Bu Mana, u. 14 Cc
Bu Mansur, Ain- 18 Da
Bu Mariam 18 Ba
Bu Meliana 8 cart.
Bu Meliha, Bir- 18 cart.
Bu Mgérra, Bir- 18 HIe
Bu Msáfer, u. 17 cart. 2
Bu Msceifa, u. 18 Gd
Buna 20 Ae Bulo Mahad 29 Bu Mgéira, Bir- 18 HIc
Bu Msáfer, u. 17 cart. 2
Bu Msáfer, u. 17 cart. 2
Bu Msáfer, u. 17 cart. 2
Bu Msceifa, u. 18 Gd
Buna 20 Ae
Bu Nágeta, Sidi- 18 Kd
Bu Naim 17 Be
Bundi, Ain- 17 Hd
Bu Ngem 10 Gd
Bu Nghera, Bir- 18 DEa
Bungoli, l. 33 Gh
Bu Nugla, Bir- 10 Ed
Bu Nyafar, Gasr- 18 Gd
Bu Nyafar, Gasr- 18 Gd
Bu Ogla, Geb.- 10 Ecd
Buqbuq 17 Hb
Bur 33 Gh
Bur Alb Bur Bur Bur Bur Bur Bur Acable 31 CD
Bur Acable 31 CD
Bur Acable 31 CD
Bur Acable 31 CD
Bur Adoi 31 Ba
Burader 31 Db
Bur Adoi 31 Ba
Burader 31 Db
Bur Antara, m. 33 Ca
Bur Antara, m. 33 Ca
Bur Au Dugò, m. 29 Hh
Bur Bado, m. 33 Th
Burbur 33 Dc
Bur Buradero, m. 33 CDc
Bur Calba, m. 33 Db
Bur Calba, m. 33 Db
Bur Cart Calba, m. 33 Db
Bur Cart Calba, m. 29 Bb
Burcoserd, pal. 31 Ab
Bur Darag 33 Cc
Bur Darag 33 Cd
Bur Dinsor. m. 21 Ac Burdere (sul Uebi Scebe Bur Diderro, m. 33 Cd Burdinle 33 Hlg Bur Dinsor, m. 31 Ac Burdin 33 Hli Burdir 33 Hk Bur Dirtin 33 Be Burdo 31 Ca Burdo, l. 31 Ca Burdo, l. 31 Ca Burdub 29 Hh Bur Dugalda, m. 33 Cd Bur Duho, m. 31 Ab Burdur, m. 31 Da

Bur Ebbi 31 Cc Bur Eile, reg. 31 Cb Bur El Godut, m. 31 Ab Bur El Goodut, m. 31 Ab
Bur Retma, Bir- 10 Fd
Bur Retma, Bir- 10 Fd
Bur Retma, Bir- 10 Fd
Bur Fik, m. 27 Bc
Burfole, reg. 29 Gk
Burfule 27 Bc
Bur Gaban 29 Ca
Bur Galloguegi, m. 33 Hh
Burgani, Pozzo di- 29 Ff
Burgao 29 Eg
Bur Gao, vedi Porto Durnford
Bur Gao, Ras- 29 GHn
Bur Garalli, m. 33 Ih
Burgere 27 Ac
Bu Rgheia, Gasr-, rov. 14 Cb
Bu Rgheia, Gasr-, rov. 14 Cb
Bu Rgheia, Gasr-, rov. 14 Cb
Bur Gulduan, m. 31 Bc
Burgidi 31 Cb
Bur Gheluan, m. 32 Bc
Burgidi 31 Cb
Burgio Madenle, pal. 31 Ac
Bur Gongolat, m. 29 Gk
Burgoris 29 Da
Bur Guddo 31 Ab
Bur Guld 31 Ab
Bur Guld 31 Ab
Bur Guld 31 Cc
Burgulueina, l. 33 Fh
Bur Guraicujuk, m. 33 Be
Bur Guru, m. 31 Bc
Bur Holaken, m. 33 Cd
Buri, Pen. di- 24 Eb
Bur Idu, m. 29 Eg
Burim, m. 10 Gf
Burini 29 Ff
Burje 20 Ad
Burl Meldach 29 Ab
Bur Maragiagio, m. 27 Bb
Bur Marer 31 Cc
Bur Scebeli, m. 33 Cd
Burns, vedi Bora
Burns, 13 Ab
Burrujed 27 Cc
Bur Scebeli, m. 33 Gl
Bur Sceteli, m. 31 Cc
Bur Schaon, m. 33 Bc Bur Sehao, m. 33 BCd
Bur Somani, m. 29 Fg
Burteli 22 Ec
Bur Turgalori, m. 33 GHh
Buru 29 Ab
Bur Uanle, m. 29 GHk
Bur Uanle, m. 29 GHk
Bur Uanle, m. 29 GHk
Bur Uanlei, m. 33 Hi
Bu Ruéia 14 Db
Bu Rueigh, D.- 17 DEb
Bur Ueilole, m. 33 Ih
Bu Rues, u. 17 cart. 2
Burugi 29 Fe
Bururlugle 33 Ii
Burzoba 33 Fm
Bu Sáada 10 Ic
Busafar, u. 17 Ac
Bu Salama, B.- 17 Gd
Busafar, u. 17 Ac
Bu Salama, B.- 17 Gd
Busar, pal. 29 Gi
Buscbusci 29 Gn
Bu Sceifa, is. 17 Bc
Bu Sceifa, is. 17 Bc
Bu Sceifa, Sidi- 10 Gb
Bu Sceifa, is. 18 GHd
Bu Sceafa, Bir- 18 He
Bu Sciaaraia, Bir- 18 BCa
Bu Sciaraia, Bir- 18 BCa
Bu Sciaraia, m. 17 cart. 1
Buscio 29 Gi
Bu Sceta, S.- 14 Db
Bu Setta 8 cart.
Bu Sfar, vedi Tumet el-Chel
Busle 27 Bc
Buslei 31 Db
Bu Sneb 17 cart. 2
Bu Sneb 17 cart. 3
Bu Sneb 17 cart. 4
Bu Sneb, u. 18 Hd
Busra, u. 14 Dc
Bu Sneb, u. 18 Hd
Bussa Berora 29 Gm
Bussiei, m. 24 Bb
Busso 29 Hh
Bu Súccra, Bir- 10 Ic
Bu Sue Tala 14 Dc
Bu Tala 14 Dc

Bu Talarh 10 Cb Bu Usceica, Bir- 18 cart. Bu Záchu, u. 18 GHd Bu Zahia 10 He Bu Zaina 10 DEb Bu Zebel, u. 14 Dc Bu Zeid, Sidi- 18 Ge Bu Zeriba 18 Ab Bu Zerréig, Bir- 6 FGd Bzéma 6 Fe

С

Caab, u. r<sub>3</sub> Hd
Caam, u. r<sub>0</sub> Fb
Caba 29 Hl
Caba, pal. 29 Ac
Cabal, m. 24 Rb
Caballegebis 33 It
Cabangifa 37 Bb
Cabao r<sub>0</sub> Cc
Cabairit, u. r<sub>7</sub> Ad
Cabassà-Ciuà, reg. 24 Cb
Cabavuein 27 Dd
Cabbuia 26 Cd
Cabad, r<sub>2</sub> co Ed
Cabdo i Jachaba 29 Bb
Caber Aderbait, t. 22 Ba
Caboba, El- 33 Hk
Cabbai, r<sub>2</sub> Re Cabda, f. 20 Ed
Cabdoi Jachaba 29 Bb
Caber Aderbait, t. 22 Ba
Caboba 29 Ab
Cabobe, El- 33 Hk
Cabtai, m. 20 Bc
Cabul, m. 22 Cb
Cadambo 20 Bd
Cadauin, m. 22 Bb
Cadigia, u. 13 Bc
Caf Aghira, m. 14 Bc
Caf Auia, m. 14 CDb
Caf Beláter 18 Kd
Caf Berber, m. 14 BCc
Caf Bu Grein 18 Ba
Caf el Candru 18 Ge
Caf el Candru 18 Ge
Caf el Candru 18 Ge
Caf el Chila 18 Hd
Caf el Clúe 18 Hd
Caf el Clúe 18 Hd
Caf el Clúe 18 Hd
Caf el Nagairi 13 Gb
Caf el Marsit, m. 14 Cc
Caf el Marsit, m. 14 Cc
Caf el Nagairi 13 Gb
Caf en Nuss 18 Gd
Caf er Rtem, m. 14 Cc
Caf el Ragairi 13 Gb
Caf er Ttem, m. 14 Cc
Caf es Sciahriz 18 Id
Caf es Csciahriz 18 Id
Caf es Sciahriz 18 Id
Caf es Caf en Nus 14 Bc
Caf Hanuet Musa 18 Ke
Caftz 7 Cart. 7
Caf Manalla, m. 14 Bc
Caf Manalla, m. 14 Bc
Caf Machagus, m. 14 Bc
Caf Manus, m. 14 Bc
Caf Manus, m. 14 Bc
Caf Cafez, cart. 7
Caf Manalla, m. 14 Bc
Caf Manalla, m. 14 Bc
Caf Marusa, m. 14 Bc
Caf Mar Catta, reg. 22 cart.
Cafta, reg. 22 cart.
Caft Tartegu 18 HId
Caf Ud Ahméd 18 GHd
Caf Umm er Raml, m. 14 Cd
Caf Umm ez- Zummit, m. 14 Bc
Cagialai, Pozzo- 22 Bb
Cagadoli 26 Ad
Caguri 29 Ab
Cahanle 31 Da
Cahanle 31 Da
Cahau, Bir- 18 Bb
Caianaic, m. 22 Bc
Caibat, p. 22 Ca
Caider Duntai, l. 33 Hg
Caidere, l. 33 Ih
Caidero 27 Dc
Caid Gesso 29 Ab
Caiehcor 24 Db
Caiè Meret, m. 24 Cb
Caitable 31 Ba
Caitoi 29 Ac
Caitoi 29 Ac
Caitoi 29 Cb
Cajahab, u. 17 Ad
Calafo, El- 29 Bc

Calagieh 27 Bc Calagós, el- 29 Fg Calai Temen, f. 24 DEc Calaigos, el-29 Fg
Calai Temen, f. 24 DEc
Calala 17 Bd
Calalavi 26 Dg
Calalio Ucin 25 Fe
Calamei 20 ABc
Calange 25 Fe
Calangiafía, reg. 29 Ff
Calangul, l. 33 Be
Calanscio, Serir di-6 FGcd
Calapudi, is, 35 Bb
Calasc, Serir et-17 Cd
Calatos 35 Ed
Calavarda 35 Dd
Calavarda 35 Dd
Calavarda 35 Dd
Calcil 35 Dd
Calcil 35 Dd
Calcil 35 Dd
Calcil 37 Ca Caich (Carchi), is. 35 Dd
Calcole 31 Ca
Calcol Jemí. Pozzo- 22 Bb
Calibax, Rapida di - 31 Ab
Calie Coràr, m. 31 Cb
Calimno 35 BCc
Calino, 35 BCc
Calino, 35 BCc
Calino, is. 31 Cc
Calitea 35 Ed
Callad 33 Ii
Callado, m. 24 Ec
Callima, f. 20 Bc
Callor, m. 24 Cc
Caloch, m. 22 Cc
Caloch, m. 22 Cc
Calole 33 Hk
Calolimno, is. 35 Cb
Caloculo 35 Bb
Calsciait, m. 5 Ac
Camanle, el- 33 Hi
Camara, B. di- 20 CDb
Camaran, B. di- 20 CDb
Camaran, B. di- 20 CDb
Camaran is. 20 Cb
Cambur, m. 22 Bc
Camel, Ras el- 18 Ea
Camila, is. 35 Ae
Camis Agiuran, reg. 29 Ac
Camis Ugás 29 Ff
Camodan, Bir- 8 Cb
Camoi, m. 22 Bc
Camoi, m. 22 Bc
Camoia, t. 24 Bb
Camonia, el- u. 10 Ge
Camoragof, pal. 31 Ab
Camoragof, pal. 31 Ab
Camoun, reg. 14 Dc
Candala 33 Ca
Candillusa, is. 35 Ac
Candillusa, is. 35 Bc
Canacum, reg. 14 Dc
Candala 33 Ca
Candillusa, is. 35 BC
Canacum, reg. 14 Dc
Candala 33 Ca
Candillusa, is. 35 BC
Canacum, reg. 14 Dc
Candala 31 Ca
Cander, t. 24 Da
Canfer, Pozzi di- 24 Da
Canfer, Pozzi di- 24 Da
Canfer, m. 24 Da
Canfer, t. 24 Da
Canneara 31 Ba
Cantara, f. 29 Gi
Cantara, f. 29 Gi
Cantari m. 24 Da Cantar 31 Ba
Canteret, 1.24 Bb
Cantibai, m. 24 Da
Cantor 33 Ii
Canuri (Teda), pop. 3 Cc
Canzal, Pozzi di- 24 Da
Cappari, is. 35 Cc
Cappari, is. 35 Cc
Cappari, is. 35 Cc
Cappari, or Ba
Capuzzo, Ridotta- 16 GHb
Cará-Allumta, vulc. 24 Ec
Caraba 33 HIg
Carabta 20 Cd
Carad 20 Db
Caraig, el- 13 Ec
Caramanli, Tombe d.- 8 cart.
Carangiua 13 BCc
Carane, el- 31 Ca
Carare, el- 31 Ca
Carare, el- 31 Ca
Carata 20 Ad Carata 20 Ad

Caravi, is. 35 Ae
Caravola, c. 35 De
Cargascia, t. 24 Bb
Carbata 20 Dd
Carcabat 22 Bb
Carcabat, t. 22 Bb
Carcabat, t. 22 Bb
Carcara, Monti- 33 CDb
Carcara 20 Cd
Carchi, vedi Calchi
Carcole 31 Cb
Carcura 18 ABb
Cardamena 35 Cc
Cardusi el Oti 18 Bb
Carente Heef, pal. 29 Aa
Carib, Bohol- 10 Ac
Carmud, Gasr- 18 HId
Carobel 22 Cb
Carmud, Gasr- 18 HId
Carobel, f. 24 ABa
Carora, t. 22 Ca
Carora, t. 22 Ca
Carora, t. 22 Ca
Carroa, t. 24 Cascara, t. 26 Cascara, t. 28
Casara 27 Ae
Casafa, Ras- 20 Ba
Cascara 20 Ac Casanguri 27 Ae
Casár, Ras- 20 Ba
Cascae 20 Ac
Casce Dibin, pal. 20 Gm
Cascem B. el- 14 Ac
Cascem el Fau 13 Ccd
Caser Redim, rov. 13 Hb
Casfán, Eluet el- 18 Ge
Caso, Stretto di- 35 ABf
Casr el-Mugtaa (el Mogtar) 17 ABc
Cassala 20 Ab
Cassala, M. di- 22 Ac
Cassala, M. di- 22 Ac
Cassaloi, m. 22 Ac
Cassaloi, m. 24 Cc
Cassebie 20 BCd
Cassub 31 Cc
Castel Bentto 14 Cb Cassable, in. 24 CC
Casseble 20 BCd
Cassuboi 31 Cc
Castel Bentto 14 Cb
Castellaccio, Forte- 17 cart. 1
Castello, 35 Dd
Castello, Piazza- 10 cart.
Castello, pu. 35 Cf
Castello, pu. 35 Cf
Castello, pu. 35 Cf
Castello, pu. 35 Cf
Castrani, f. 31 Ac
Castro, 35 Ce
Castani, f. 31 Ac
Castro, 35 Ce
Cataba 20 Dc
Cataba 20 Dc
Cataba 35 Dc
Catai Inintab. m. 22 Ba
Catai Inintab. m. 22 Ba
Catai Sciancolét, p. 22 Ca
Catavati, c. 35 Bb
Cateifa, Bir- 10 Gf
Catergari, is. v. Azidoni
Catra, u. 14 Cb
Cattavia 35 De
Catzetai, f. 24 Bb
Cau, Bir- 14 Dc
Cauab, t. 22 Ab
Caucauab, m. 22 Ac
Caulan, pop. 20 Da
Cavasci, m. 22 cart.
Cazal, A. el- 14 Ab
Cbasc, R. el- 18 cart.
Celech, v. 24 Ba
Celga 20 Ac
Celia, reg. 20 ABe
Cellemà, m. 22 Cb
Cerak 20 Ae
Cerum, t. 22 Cc Cella, reg. 20 ABe
Cellemà, m. 22 Cb
Cerak 20 Ae
Cerum, t. 22 Cc
Chadar, Ain el- 17 Ce
Chaddamia, Geb. el- 14 Cd
Chadri, Sidi el- 18 GHe
Chadri, n. 18 Ea
Chafit Ghirba, Bir- 18 cart.
Chail (0 Chil), Ras el- 33 CDe
Chaled, Sidi- (pr. Derna) 18 Da
Chaled, Sidi- (pr. Tocra) 18 Gd
Chalifa, Sidi- 18 Ba
Chalifa, U.- 14 Bc
Chalig, U. el- 18 Da
Chalid, Sasr- rov. 14 Db
Chambisc, u. 18 Gd
Changiari, Saniet el- 14 Ab
Chard el-Chabir, m. 12 FGd
Chariga, B. el- 14 Dd
Charruba, el- 18 Ca
Charrubet el Hamama, Bir- 18 Ca

Chatalba, el- 14 Bb
Chatra, u. 18 Hd
Chatr, el- 17 Dd
Chaualán 18 Kd
Chauara, U. el- 18 DEa
Chazain, Ras El- 33 Dc
Chbita, U. el- 14 Bc
Cheban, El-, pal. 29 Ab
Chebira, Tniet el- 13 Ff
Chebrit, Ain el- 17 Bc
Chebritale 26 Be
Chechedda 22 Bc
Chedua, B. el- 14 DEb
Chefala, is. 35 Bb
Chefalo, 35 BCc
Chega; u. 22 Bc
Chedua, B. el- 16 Bb
Cheilani, Sidi el- 18 Bb
Cheilani, Sidi el- 18 Bb
Cheilani, Sidi el- 18 Gd
Chelank Bir el- 10 CDc
Chelamet 22 Cb
Chelamet 22 Cb
Chelchel adi Ciangher, m. 24 Cc
Chel er Rum, Bir- 14 Cb Chelchel adi Ciangher, m. Chel er Rum, Bir- 14 Cb Chelicubà 31 Ab Chelivani 29 Gn Chell, G. el- 17 Ad Chelleieb, f. 24 Ab Chelmia, B. el- 14 Bb Chelwet, Pozzo- 22 Bc Chengia, M. el-Chelleieb, f. 24 Ab
Chelmia, B. cl- 14 Bb
Chenafenà 24 Dc
Chenafenà 24 Dc
Chenafenà 24 Dc
Chenfa, S. cl- 17 cart. 2
Chennadolè 24 Eb
Chennetto 24 Dc
Chenfe, m. 22 Bc
Chentef, m. 22 Bc
Chertalla, Sidi- 18 Eb
Cherba, cl- 14 ABc
Cherba, cl- 14 ABc
Chérdi, cl- 14 Bb
Cheren, m. 24 Cb
Chergherà 24 Db
Chergherà 24 Db
Chergora, l. 33 HIn
Chermete 29 Aa
Chersa, Geziret- 18 Da
Chersa, t. 22 cart.
Cherú 22 Bc
Chèrua, cl- 17 cart. 1
Chéscenna, u. 14 Dc
Chèsceth, Bir- 18 ABc
Chesir 10 GHe
Chesit Uoddi, m. 24 BCb
Chessad Embà 24 DEc
Cheten, m. 12 Cc
Chéttui, cl- 18 Bb
Chia, cl-, reg. 18 He
Chiambone, Ras-, vedi Dicks Head
Chiar (Gasr Gefara) 14 Cb
Chibrit, G. cl- 17 ABe
Chidla, f. 21 Be
Chilla Dabba 23 Hh
Chilla Chila, f. 21 Be
Chilla Dabba 23 Hh Chiliomodi 35 Bb Chilitet, m. 22 Ba Chilla Dabba 33 HIh Chilla Dabba 33 HIh
Chimale 20 Ee
Chiman, B. el- 14 Db
Chimba, Gasr- 13 Ge
Chiminia, B. el- 14 Bb
Chimoti, f. 27 Af
China, Sc.- 35 DEe
Chinana 29 Ba
Chinano, pu. 35 Cd
Chiobi 20 Cd
Chiobi 20 Cd
Chiorit, H. el- 17 Be
Chi or Tiye 8 Ed
Chiriachi 35 Ac
Chirril 27 Cb
Chisfien, Eluet el- 18 GHe
Chisimano 29 Ad Chisimaio 29 Ad Chissan 13 CDa

Chistan, Rora- 22 Cb Chitmaulè 24 Cb Chitmaule 24 Cb Chituni 27 Af Chlaifa, el- 10 Db Chleta, Bir- 18 cart. Chleta, el- 18 Bb Chod, G.- 17 Fd Chora 20 Ce Chora 20 Ce
Chor Bu Saida, reg. 18 Bc
Chor di Hordio 29 Eb
Chor el Meghial, reg. 15 Bc
Chorma, el-, reg. 18 Da
Chormet el- Anscia, m. 14 Bc
Chormet el- Chaddamia 10 Ed
Chórmet Resciada, m. 14 Bd
Chormet Umm- es-Sbat 10 Ed Chormet Umm-es-Sbat I Chorob, Bir el- 10 Ed Chor Umera 20 Dcd Chrab, Gasr el- 18 Id Chrab, Gasr el- 18 Ea Chréga, el- 14 Ec Chreba, el- 18 Ea Chréga, el- 14 Bb Chregat, Bir el- 18 Cb Chreiriba, Gasr el- 18 Gc Chsceibi, B. el- 17 Fb Chteitar, el- 18 BCa Chueimát, el-, m. 6 FGd Chúrgia, U. el- 14 Ec Ciaanadí, t. 24 Dc Ciabab 24 Aa Ciabis Dolo 27 Ac Ciad, Col. d.- 8 EFG Ciadelà, Rio- 24 Cc Ciafer, Bir- 14 Cc Ciafer, Bir- 14 Cc Ciafer, Bir- 14 Cc Ciagarit, m. 24 BCb Ciagghene 22 Cb Ciandelgá 20 Cc Ciandelgá 20 Cc
Cian Der 19 Ee
Ciandraa, is. 29 GHn
Ciaraberé, m. 22 Ca
Ciaresci 24 Cb
Ciarrei, f. 27 Bb
Ciatt 24 Cb
Cicullá m 22 cart.
Cieffá 24 Dc
Ciglione, Ridotta- 13 Ge
Cioar 29 Cb
Cioba 20 Be
Cioké, m. 20 Bd Cioké, m. 20 Bd Cioké, m. 20 Bd
Ciomarat, m. 24 Ab
Ciòre, reg. 29 Gm
Cirene (Ain Sciahhat) 18 Id
Cisterna Romana, rov. 14 Dd
Ciuai 29 Hm
Ciuai, is. 29 Hm
Ciuai, is. 29 Hn
Civaula 29 Ff
Clecha, Gasr el- 18 Eb
Clef 12 Ec Clef 13 Ec Clef 13 Ec Cleopatride, vedi Tocra Cneir, Passo di- 13 Gb Coachen 24 Ca Coachen 24 Ca
Coassitena, m. 24 Eb
Coatit 24 Dc
Coatotta, m. 24 Db
Coba, m. 22 BCa
Cobai, Rio- 24 Cc
Cobar 31 Db
Cobbo 20 ABe
Cobbó 20 Bd
Cobla, m. 10 Gf
Cocaio, f. 20 Gi Cobla, m. 10 Gf
Cocaio, f. 20 Gi
Cochen 24 Cb
Cochen, m. 22 Bb
Cochen, m. 24 Ab
Cocò Besol, m. 24 Bc
Cocut, m. 24 Db
Codali, is. 26 Cde
Cod Cod 31 Db
Codò 24 Ca
Coefia, el- 18 Ba
Cofà Baragó, m. 24 Ab
Cofadda 25 Db
Cofano, t. 24 Dc
Cofeti, m. 22 cart. Cofeti, m. 22 cart.
Cofit, t. 22 Bc
Cogai, Pozzi- 22 Cc
Cogia, B. el- 14 Db
Cogo, f. 22 Cb
Cohain, reg. 24 BCc
Coheli Zibi 24 Cc
Coiama 29 Hm

Coiama, is. 29 Hm
Coiamani 29 Hm
Coin, Punta- 24 Eb
Colbagh 29 Ac
Coleol 31 Ca
Colet 24 Ec
Collo, m. 20 Bd
Colmalatit, Pozzo- 22 Ba
Colo Burdó 24 Dc
Cololo 27 Ac Colo Burdó 24 Dc
Cololo 27 Ac
Colomat 29 Da
Colonia del Niger 8 BCbc
Comaile, f. 24 DEb
Comaile, Pozzi- 24 Eb
Comal, pop. 31 Cb
Comareru, c. 35 Bb
Comba Chebir 29 Ad
Comia, P. di- 29 Bb
Comtire 29 Ff
Cona 22 cart. Cona 22 cart.
Conat, m. 22 Bb
Conda 29 Bb
Condiddi, m. 24 Ec
Condighera, m. 22 cart.
Condrimiti (Paleoniso) c. 35 Cb
Condros, is. 35 Dc
Condut, El- 31 Ab
Conello, is. v. Megalo
Connu 24 Ca
Conte Volpi, Lungo Mare- 10 cart.
Con 25 Cc
Con 35 Cc Cona 22 cart. Convento d. Visione 24 Db
Coo 35 Cc
Coo, Canale di- 35 Cc
Coo, is, 35 Cc
Coo, is, 35 Cc
Coride, c. 35 Dd
Cor, m. 24 Da
Coraba 20 Dc
Coraile, El- (Mal Malè) 33 Gl
Corair 33 Gm
Coralei 31 Da
Corali, Ras- 22 Dc
Cora' e 31 Ba
Corbalo, m. 24 Db
Corbalo, m. 24 Db
Corcamari 31 Cb
Corcamari 31 Cb
Corcamari 31 Cb
Corcamari 31 Cc
Cordumiat, is, 26 Cd Cordumiat, is. 26 Cd Cordumiat, is. 26 Cc Coreb 20 Bd Coreb, m. 22 ABb Coreli 33 Hg Coret 22 Bc Coret, m. 24 Aa Corfon, pal. 31 Ab Corgebd 31 Ab Coriole, reg. 29 Fe Corioli 29 Ac Corion v. Pandeli Corlale 33 Ce Corion v. Pandeli
Corlale 33 Ce
Cormaghirabi, m. 31 Aa
Cormet ben Hora, Bir- 14 Cc
Corn Nassie 31 BCc
Corogassa 20 BCe
Corome 31 Ac
Correr, m. 31 Aa
Correr, m. 27 Ad
Correva 31 Dc
Corroban 31 Ba
Corsindere 31 Ac
Corumba, m. 24 CDb
Cosar, Ras- 26 Cd
Coschino 35 Ed
Cosen, t. 24 CDa
Costa Rocciosa, vedi el Casain
Cotho 27 CDb
Cotte 29 Ab Cotte 29 Ab Cour, u. 8 Fa Covon 29 Ff Coz 20 Cb Coz 20 Cb Cratere, m. 35 Cc Craui Lagerad, f. 10 BCb Cremasto 35 Ed Creimisa, Bir el- 18 Bb Creimisa, el- 18 Bb Crichelo, c. 35 BCc Croma, el- 14 Ac Csar Crasciua 10 Bg Csur Darain, rov. 14 Db Ctenia, is. 35 Ac Ctenia, is. 35 Ac Cuachene Scelicot 26 Ae Cuarra, reg. 29 Ad Cuba, Mersa- 22 Db

Cuba, Ras- 22 Db
Cubba Ali Zedant 13 Fe
Cubbani 22 Ec
Cub-cub, f. 22 Cb
Cubè, m. 24 Db
Cubet 29 Bb
Cuber 29 CDb
Cuca 29 Ac
Cuca, Bir. 14 Bb
Cu Cheri 13 Hb
Cuchette 29 Aa
Cuciebal, m. 31 Ab
Cud, B. el- 18 Bb
Cu Daio 29 Gn
Cuddo, m. 24 Ec
Cud ed Tub, B. el- 18 Bcb
Cud- Un el- 18 Bcb
Cud Cudò Bergena, m. 24 Cc
Cudò Bergena, m. 24 Cc
Cudò Bergena, m. 24 Cc
Cudò Hoyia 24 Dc
Cucifat, Bir el- 18 Ca
Cuciesa, Bir el- 18 Bc
Cuf. U. el- 18 Id
Cufal uen El mele 13 Bd
Cuf el Gsur 18 Kd
Cuflen 13 Hc
Cufra 6 Ge
Cufra, Oasi di- 6 FGde
Cugebele 29 Bb
Cuib, U. 18 Cart.
Cuio 29 Ab Cugebele 29 Bb
Cuib, u. 18 cart.
Cuio 29 Ab
Culanle 31 BCc
Cule, El. 29 Fg
Culetet, Pozzo- 22 Bc
Cullanca 29 Eg
Cullentae, m. 22 Bb
Cullité, A.- 22 Bb
Cullité, A.- 22 Bb
Cullité, A.- 22 Bb
Culluc 22 cart.
Culmis Jero 31 Dc
Culmis Jero 31 Dc
Culmis Jero 32 Dc
Culule 33 Dc
Culule 33 Dc
Culule, f. 33 Cc
Culule, f. 33 Cc
Culule, f. 33 Cc
Culule, c. (is. Cos) 35 Cc
Cum, c. (is. Cos) 35 Ed
Cum, c. (is. Cos) 35 Ed
Cumbeibà 22 Ec
Cumberera 29 Ac
Cum Burnú (Punta della Sabbia) 35 cart.
Cum el Asel, m. 18 Ba
Cunanda, pop. 20 ABc
Cunded 33 Dd
Cunded, reg. 33 Dcd
Cundel 73 Dc
Cundel 20 BCe
Cunello, is. 35 Bb
Cuni 20 Ce
Cuni Roble 31 Cc
Cunni 20 Cc
Cunni 27 Cd
Cur, Bir- 14 Cb
Cura, Bir- 14 Cb
Cura, El- 29 Gi
Curacura 27 Ae
Curale, Pozzo- 31 Ba
Curama 31 Ac
Curan 37 Ac
Curan 48 Bc
Curateb, R.ce- 22 cart.
Curbà Belei, m. 24 BC
Curcubi, m. 24 Ac
Curcuggi, Pozzi- 22 cart.
Curbà Belei, m. 24 Bc
Curcuy, m. 24 Bc
Curcuy, pozzi- 22 cart.
Curbà Belei, m. 24 Bc
Curcuy, pozzi- 22 cart.
Cur-Cur, Pozzo- 31 Bc
Curde, reg. 29 Gb
Curdei, reg. 29 Gm
Curdo, pal. 29 Gk
Curdei, reg. 29 Gm
Curdo, pal. 29 Gk
Curdei, reg. 29 Gm
Curdo, pal. 29 Gk
Curmat Ras el Bab, p. 10 FGe
Curmat Ras el Bab, p. 10 FGe
Curmat Ras el Bab, p. 10 FGe
Curmat Pau, p. 10 FGe
Curmis Ebereh Ded 13 Gf

Curmis 27 Cb

Curo Aballo Corso 29 Ac Curoh 24 Ca Curr, Pozzo- 22 Bb Cursi 29 Gi Cursi 29 Gi
Cursi, m. 29 Gi
Curta Scir 29 Bc
Curtae 29 Ab
Curubti, A.- 22 Bb
Curucau (Succhiello) 29 Ab
Cusa 31 Cc
Cusegalle 31 Bc
Cusello, B. 35 Bb
Cusra Bara, Pozzi- 24 Eb
Cussuralè, Pozzo- 24 Eb
Cut 21 Ac Cut 31 Ac Cut, reg. 29 Ac
Cut, 20 Ab
Cutzomiti, is. 35 ABc
Cuvara, El- 13 Gf
Cuvumbi, is. 20 Hm
Cuz, Sebchet el- 18 cart. Cydamus (Gadámes) 6 ABb

Daar, m. 24 Aa
Daaret, is. 22 De
Daari, t. 24 Ba
Daaro 31 Db
Daaso, Rio- 24 Be
Daba, Ain ed- 17 Bd
Dababa 20 Dc
Dabadere 33 Gi
Dabanach 27 ABc
Dabanad 33 Cb
Dabanad 33 Cb
Dabanaf 33 Da
Dabaragato 33 Ih
Dabarah 33 Da
Dabara Jaol 20 Ee
Dabari 33 Fi
Dabari, l. 33 Fi
Dabarre, pop. 29 ABab
Dabas, pal. 20 Gh
Dababa Hagato 33 Hg Dabba Hagatò 33 Hg Dabbanan 31 Da Dabbat, m. 20 cart. Dabeduch 27 Cd Dabotat, m. 20 cart.
Dabeduch. 27 Cd
Dabeho 33 Ac
Dabelimagda 24 Dc
Daber 24 Dc
Daber Ad Scec, m. 24 Ba
Daber Cudo 33 Cb
Daber Zell., m. 22 Bc
Dablaror 33 Ii
Dablei, El- 37 ABa
Dabli 27 Ad
Dabli, 21. 37 Ab
Dabo, f. 26 Cf
Daboin 20 De
Daboller 33 HI
Dabr Dabba 33 Bd
Dabre 24 Cc
Dabre, m. 24 Bc
Dabuli 27 Ab
Dacani, Pozzi- 24 Eb
Dacani, Pozzi- 24 Eb Dacani, Pozzi- 24 Eb
Dacabi 33 Gg
Dacacia 29 Aa
Dácar, Bir ed- 6 Gd
Dacassà Dabà, m. 24 Ab
Dacato, f. 27 Bb
Dachet 29 Db
Dachilia, Seno di- 20 cart.
Dachla, ed- 14 Cb
Dachlet es-Suar 10 Cc
Daclul, Sidi- 18 Gd
Dada, t. 22 Ba
Dadab 20 Dd
Dadable 31 Ab Dadable 31 Ab Dadabli, pal. 29 Gh Dadaisc Gurasc 29 Gk Dadaro 31 Bb Daddato 36 Df Daddoaggi 29 Ac Dadle, el- 33 Hi Dado 31 Db Daduin, m. 33 Hi Dafará 26 CDf Dafet 33 Gk Dafet, pop. 31 CDc Dafet, reg. 31 Cc Daffarat, El- 29 Cb

Dafin 20 Ad
Dafino 20 Ae
Dafini c. 35 Bc
Dagabò 33 Ih
Dagabtà 22 Ec
Dagabur 27 Bb
Dagacce 29 Ad
Dagaisò 24 BCa
Dagalqui, A.- 22 Bb
Daganò 33 Fm
Dagariod 33 Da
Dagarir 33 Hh
Dagarir 33 Hh
Dagarir 36 Gurgur, m. 33 ABd
Daghahan, t. 33 Ca
Dagherò 29 Cb
Daghilo, m. 22 cart,
Dagno Uen 31 Db
Dagodi 31 Aa
Dagodi, pop. 31 Aa
Dagodi, pop. 31 Aa Dafin 20 Ad Dagodi, pop. 3r Aa Dagre, Valle- 24 Ca Dahamo 33 Db Dahan Dahan, m. 24 Ec Dahan Dahan, m. 24 Ec Dahar 29 Ac Dahár Bu Rueigh, m. 17 DEb Dahar el Abiad, m. 18 Bb Dahar el Aslagh, m. 18 Fb Dahar el Aslagh, m. 18 Fb Dahar el Halláb, reg. 18 Db Dahar el Mohámer 18 Bb Daharta, reg. 29 Ac Dahimela, pop. 26 BCe Dahlach (Arcip.- 22 DEb Daharta (Chebir 22 Ec Dahlach (Chebir 22 Ec Dahlach (Chebir 25 Ec Dahlach (Chebir 26 Ec) Dahna 20 CDb
Daho 27 Cc
Daholgù, t. 22 Bb
Dáhra, ed- 8 cart.
Dahra, Ed-, reg. 18 cart.
Dahret, is. 22 Db
Dahret Cubari, is. 22 Eb
Dahret Cubari, is. 22 Eb
Dahret el-Lérga, m. 14 Ab
Dahrò Conaad 24 Cc
Dahrò Mahaberà 24 Bc
Dahraib, m. 22 Aa
Dáhua, ed- 6 Fd
Dai, El- 29 Cb
Daigab 31 Aab
Dai Garas 29 Ff
Dai Garas 31 Ac
Daile Ambie 31 Bb Dai Garas 31 Ac
Daile Ambie 31 Bb
Dair 21 Bd
Dai Scile, m. 31 Ba
Dalaha, m. 22 Ba
Dalaha, m. 22 Ba
Dalaha Go Cb
Dalalian maru' 26 Ce
Dalan Taleh 33 Bc
Dalapsan, Lass 33 BCd
Dalaulò, m. 24 Db
Dalec 24 Bc Dalec 24 Bc Dalhur, is. 22 Ec Dallol 26 Bd Dalorli 29 Hh Dalote, reg. 29 Fe Damage 33 Ce Damagialà 31 ABb Damait 22 Bc Damaleh 33 Ba Damar 20 Dc Damaren 33 Ba
Damar 20 Dc
Damaraleis, m. 31 CDa
Damaran, u. 17 Ad
Damas 24 Db
Dambas 24 Cb
Damba 24 Cb
Damba, m. 24 Ba
Damba, Pozzi- 24 Ba
Damba, Pozzi- 24 Ba
Dambanda, El 33 Gl
Dambain, m. 22 BCb
Dambahado, El 33 Gl
Dambain, m. 22 BCb
Damballa 31 Ab
Dameror, El- 33 Gk
Damero, P. di- 33 Bc
Damero 20 Da
Damo 33 Ea
Damo 33 Ea
Damoheita, pop. 26 Bcd
Damot 17 Cb
Damnam, u. 14 Dc Damram, u. 14 Dc Damran, U. el- 10 He

Damtai, f. 24 Aab Damuot 20 ABd Danachil, Afar 0-, pop. 26 ACef Danali 20 Dd Danali 20 Dd
Danan 33 Ab
Danan, f. 33 Dc
Danan, f. 33 Dc
Danane, El- (pr. Meregh) 33 Hl
Danane, El- (pr. Tigiegló) 31 Ca
Danani, El- 33 Gl
Danca, m. 24 BCa
Dancalia, reg. 20 Cc
Dancoita 26 De
Dander 4 Cc Dancoita 26 De
Dandero, t. 24 Ec
Dandero, t. 24 Ec
Danek 29 Gi
Dangá, A.- 22 Ca
Dangara 20 Ad
Danghila 20 Ad
Danghila 20 Ad
Danghila 20 Ad
Danghila 20 Ad
Dangrigbá 24 Ca
Danlutá, m. 24 DEc
Dannafaric, is. 22 Ec
Danni 29 Gk
Dante, Via- 10 cart.
Dante, Via- 10 cart.
Dante, Via- 10 cart.
Dara, Bir ed- 18 cart.
Dara, t. 22 Bb
Darab, f. 29 Hi
Daracas, is. 29 Hn
Dara Dabbe 33 Cd
Darain, Gasr ed- 10 Fb
Daralet 33 Da
Darat, El- 20 Ed
Daratok, Pozzo- 31 Bc
Daracok, Pozzo- 31 Bc
Dareno 33 Bb
Darento, m. 33 HIi
Daret Dulche, is. 22 Ec
Dareleh 33 Bb
Darento, m. 33 HIi
Daret Dulche, is. 22 Ec
Darinda 27 Bc
Darinda 27 Bc
Darinda 27 Bc
Darinda 27 Bc
Darindi, El- 27 Bc
Darindi, Fozzo- 24 Ca
Darinda 27 Bc
Darindi, Rio- 24 Cc
Daroto, Ville del- 33 CDb
Darmeli, Pozzo- 24 Ca
Daroto, Ville del- 33 CDb
Daroto, Ville del- 34 Ba
D'Arrein, Ville del- 33 CDb
Daroto, Ville del- 33 CDb
Daroto, Ville del- 34 Ba
D'Arrein, Ville del- 34 Dauirori 26 Df
Dauldi 33 Dd
Dauldi, p. 24 Db
Dauna, Gasr ed- 10 EFb
Daura, Pozzi- 22 Bc
Daura, Pozzi- 22 Bc
Daura toat, Pozzi- 22 Dc
Dauuai, U. ed- 18 Kd
Dauwar el Hafyan 17 Ib
Davah 33 Hk
Dawa Dawa 33 Ad
Debar Costan, m. 24 Dc
Debařek 20 Bc
Debářoa 24 Cb

Debároa 24 Cb

Debaseh, geb. 13 Ge Debba, f. 33 Dc Deb-bio 31 Da Deb Deb 13 Fb Debel Carai, m. 22 Ba Debelscile 33 HIi Debenghere, m. 22 Bc Deber Anes, m. 22 Bb Debezanà 24 Cc Debina, m. 24 Ec Deble, El- 33 Gi Deble, El- 33 Hl Debra Afruss, m. 24 Ca Debra Ailá 26 Ae Debra Brehan 20 Be Debra Arida 26 Ae
Debra Brehan 20 Be
Debra Conscl, m. 24 Bc
Debra Damo 26 Ad
Debra Harmaz, m. 24 CD
Debra Harmaz, m. 24 Ca
Debra Harmaz, m. 24 Ca
Debra Libanos 20 Be
Debra Maar, m. (Rarca) 24 Ba
Debra Maar, m. (Rarca) 24 Ba
Debra Maar, m. (Cheren) 22 Cb
Debra Maar, m. (Hamasen) 24 CDa
Debra Marcos (Monconer) 20 ABd
Debra Marcos (Monconer) 20 ABd
Debra Mercurios 24 Cb
Debra Mercurios 24 Cb
Debra Mercurios 24 Cb
Debra Sellassie 24 Bc
Debra Sellassie 24 Bc
Debra Sina 20 Bd
Debra Sina 20 BC
Debra Tabor, reg. 20 Bd
Debra Tabor, reg. 20 Bd
Debra Zebit 20 Bd
Debra Zebit 20 Bd
Debra Zebit 20 Bd
Debra Selam, m. 22 Bb
Debri Abuna Jonàs 24 CD
Debri Mariam 24 Bc
Debra Zebit 20 Bd
Debra Zebit 20 Bd Deca Gabrú 24 Ca Decamere 24 Db Decamere 24 Ca Decatescim, reg. 24 Cb Deca Zerai, reg. 24 Cb Deca Zerai, reg. 24 Ca Decchie Zeri, m. 24 Ca Dechii, reg. 24 Bc Dechii Nebiat, m. 24 Bc Dechii Nebiat, m. 24 Bc Dechii Bir: 13 Gd Decic 31 Ac Decorassi 24 Cc Decuzena 24 Cb Decuzena 24 Cb Dedà 24 Cb Dedda 22 Bc Déffa, ed-, reg. 17 EGcd Defferè 24 Ca Defirou 8 Dh Defna, el-, reg. 18 cart. Dega 24 Aa Degadei 29 Bb Degagàu 33 Ii Degagau 33 li Degagiu 29 Hi Deg Deg, Ras- 29 Fg Degdere 31 Db Degeri 29 Bb Deggherà Libè 24 Db Deggherà Meret 24 Db Degghè Salam, Rio- 24 Bc Degghe A Ricel 24 Bo Degghe Salam, Rio. 24 Bc Degghi 14 Ac Degghi Medani, m. 24 Bc Degghi 24 BCa Deghi 24 BCa Deghi 24 BCa Deghi 24 BCa Dehabia, Bir- 10 Fc Dehabia, Bir- 10 Fc Dehè, t. 22 Ba Dehel, is. 22 Dc Dehibat 10 Bc Dehrat Mumen 10 Gf Dehú Dohot, f. 33 Bb Dei, Bir ed- 18 Ie Deila 33 Db Deil Mado. m. 33 ABc Deima 29 Bb Deima 31 Ab

Deimadere 31 Dc Deimasame 31 Dc Deira, Bir ed- 10 Fc Dek, is. 20 Ad Dek Merer, m. 31 Ac Delaluelai, m. 22 Ba Delaluelai, m. 22 Ba Delamm, u. 13 Fa Delbile, reg. 20 Ff Deldel, El-31 Ba Delem 13 Fd Delemmé 22 DEc Delfia, Eluet-18 Kd Delgado, c. 33 DEc Dellie, pal. 31 Ac Delleta 24 DEb Delli 22 cart. Dello, f. 24 Ec Delmagnole 31 BCb Deling, I. 24 EC
Delmagnole 31 BCb
Delo 33 Gl
Dem, El- 31 Db
Dema, Pozzo di- 29 Fg
Dembea, reg. 20 Acd
Dembè Belù, m. 24 Bb
Dembè Guhöf 24 Cb
Dembè Gulom 24 Cb
Demanda 33 Ih
Denanda Digdile 33 Ce
Denanda Digdile 33 Ce
Denanda Digdile 33 Ce
Denanda Elegidile 33 Ce
Denandura (Zenzura) 6 Gd
Denghel 24 CDb
Denle 29 GHi
Denle, pal. 31 Ac
Denli 27 Ad
Dennum 14 Bb
Densa, vedi Saint
Dente, m. 24 Ec
Deo Garis 31 Dc
Der, El- 33 Hl
Dera 24 Dc
Der, El- 33 Hl
Dera 24 Dc
Dercanò 24 Ba
Derchenli Erghelles, pal. 29 Gk
Der Grima, m. 18 Db
Derdif 29 Db
Derdo 33 Gl
Derec, El- 31 Ba
Derec, El- 31 Ba
Derec, El- 33 Fi
Dere, El- 33 Fi
Dere, Las- 33 Ca
Deret, Fg. 29 Gl
Derega Der, f. 31 Ab
Dereio 29 Cb
Dereissa, El- 20 Ac
Der el-Mdeheba, m. 17 Eb Dereo 27 Bc
Dereo 27 Bc
Deresa, Mersa- 22 CDa
Derg, Gasr- 10 Cc
Dergi 10 Bd Dergi 10 Bd
Dergoman chebir, is. 22 Ec
Dergoman seghir, is. 22 Ec
Derhè, t. 22 Ba
Derimbar 33 Dd
Derissen, geb. 13 Eb
Dermangit, Pozzo- 31 Aa
Der Marada, m. 17 Bd
Der Meriem, m. 18 DEb
Derna 17 cart. 2 Der Meriem, m. 18 DEb Derna 17 cart. 2
Derna 17 cart. 2
Derna, Ann 17 cart. 2
Derna, u. 17 cart. 2
Dero, ann 17 cart. 2
Dero 29 Bc
Derom, is. 22 Ec
Derra 20 Bd
Derraule, t. 24 Ec
Derraule Laè 24 Ec
Derraule Laè 24 Ec
Derrebe, reg. 20 Bd
Derri, El- 27 Cd
Derrubta 31 Cc
Dersenei 24 Ca
Descèk Anole 29 Ab
Descèk Gaile 29 Ab
Descèk Gaile 29 Ab
Descèk Uàmo 29 Ac

Descèk Uamo, reg. 29 Ef
Descèk Uarecta 29 Ab
Desciarbot, t. 24 Da
Desciarbot, t. 24 Da
Desciarbot, t. 24 Da
Desciarbot, t. 26 Da
Desportes, B.- 10 Ad
Dessá 26 Ae
Desse, is. 26 Ac
Desset, m. 24 Da
Dessie 20 BCd
Dessomi, t. 22 Bb
Dethal 27 Dd
Deva, t. 22 Bb
Devadego 29 Hh
Devadego, pal. 31 Ab
Dgera, U. Bu- 18 Hd
Dgheili, M. ed- 17 EFc
Dhan Saga, Sidi- 10 Hlc
Dhi Sufal 20 Dc
Dhoff 20 Db
Dho Gulud 31 Ca
Dhomran, Bir ed- 13 Gc
Dhull 27 Cc
Dhur 33 Dc
Diala, U. el- 10 Hf
Dibber, El- 33 Ii
Dibbi 29 GHm
Dib-dibb 44 Dc
Dibdibib, Pozzo- 31 Bc
Dibela, m. 24 Dc
Diberoni 33 GHh
Dibgrivi, pal. 31 Ac
Dibi, El- 31 Cb
Dibiciloui 27 Af
Dibir 33 Hi
Dibit 33 Hi
Dibit 33 Hi
Dibit 29 Ad
Dicchelo, m. 24 Db
Dicchelo, m. 35 Cc
Dickes Head (Ras Chiambone) 27 Af
Dicodia, reg. 27 Acd
Didaiya 33 ABc
Did Anan 29 Ad
Diddhan 29 Gl
Diffchi, t. 24 Dc
Diff, pal. 29 Gl
Diffchi, t. 24 Dc
Diglei 31 Aa
Dighasa, reg. 29 Ff
Dighelli 33 Ce
Dighili, m. 24 Dc
Digleis, f. 24 Da
Digh Dighsa, reg. 29 Ff
Dighelli 33 Ce
Dighili, m. 24 Dc
Diglei 31 Aa
Dighasa, reg. 29 Ff
Dighelli 33 Ce
Diblina, p. 24 Ec
Diddessa, f. 20 Ae
Diddessa, f. 20 Ae
Diddib, n. 24 Dc
Diglei 37 Aa
Dighaish, Bir- 17 Hb
Digodia 31 Aab
Digsas 24 Dc
Dillin, m. 24 Dc
Dillin, m Dirinder 33 Cd Dirio, El- 31 Cb Dirirsin 31 Cb Dirirscebira 27 Ab Dirki 8 Cc Dirri, vedi El Birri Dir Sorrag el-Oti, u. 14 Cc Dirte, Rio- 24 Bc Disan, is. 26 Cb

Discia Gusci 27 Ae Discia Gusci 27 Ae
Discio, t. 24 Eb
Discio, t. 24 Eb
Dissei, is. 24 Eb
Dissei, is. 24 Eb
Disses, pop. 3r Cab
Diua Damasciaca, is. 29 Gn
Diuaniai o Tudui, Pozzo- 22 Ac
Djado (Giado) 8 BCb
Djedate, Bir- 14 Aab
Djelalta, Garaet- 14 Ab
Djeneïen 10 Bc
Dieneïen, 14 Ac Djeneien 10 Bc
Djeneien, u. 10 Ac
Djickjick 8 Fd
Djiu Kusco 29 Ab
Djourab, reg. 8 Ecd
Dobac, p. 22 Cc
Dobadob, m. 22 Ac
Dobi, m. 24 Ba
Dobli, pal. 29 Gl
Doblo 31 Cb
Dobogboà, Pozzi-24 Bc
Doboi 29 Cb
Doboró, m. 22 cart.
Dobuen, reg. 27 Bc Doboró, m. 22 cart.
Dobuen, reg. 27 Bc
Dochtummo 26 Df
Dochussoca 35 cart.
Dodab 20 Ed
Dodei 31 Bb
Dodei Avalo 31 Ab
Dof 33 Db
Doffe 29 Ab
Doga, Gasr- 10 Eb
Dogal, U. 14 Cb
Dogali, Poggio- 24 Da
Dogmán, Bir- 14 Ac
Do Gobbe 27 Cb
Dogonta 33 Gm
Dogoteine, f. 8 Db
Doguacum, t. 22 cart.
Dohar 27 Bc Dohar 27 Bc Dohol, is. 26 Ac Dohon Geban, El- 33 GHi Doi 31 Ba
Dôi, reg. 31 Bc
Doigab 20 Bc
Doka 20 Ac
Dol 29 Gl
Dola, vulc. 24 Eb
Dolal 31 Ig
Dolandole, El- 31 Cb
Dolbahanta, pop. 27 CDb-31 ABbc
Doleh 22 DEc
Dol 12 DEc Doi 31 Ba Dolbahanta, pop. 27
Doleh 22 DEc
Dol Ierèi 29 Ad
Dolle 31 Ab
Dolmedo 31 Da
Dolo 37 Aa
Dolo 37 Aa
Dolo 37 Aa
Dolo 38 Ai
Dolo 38 Ai
Dolo 38 Ai
Dolo 39 Ai
Dolo 39 Ai
Dolo 39 Ai
Dolo 39 Ai
Dolo 30 Ai
Doma, R.- 17 Ae
Domaich 33 Ce
Domar 29 Ba
Dombà, m. 24 Cb
Dombò, Pozzo- 31 Bc
Dombò, Pozzo- 31 Bc
Domo 33 Bb
Domran, Bir- 13 Fd
Don Bane 31 Ba
Donca 29 Bb
Donder 20 Bb
Donder 20 Bb
Donder 20 Bb
Donder 20 Bb
Donder 31 CDb
Donder 20 Bb
Donder 31 Ca
Dongollo 31 Ca
Dongollo 32 Ca
Dongollo 32 Cb
Dongollo 32 Ge
Donngollo 26 Ae
Donréga 29 Bb
Donotele Pozzo- 21 B'
Donotele Pozzo- 21 B' Dongollo 26 Åe
Donréga 29 Bb
Dontole, Pozzo- 31 Bb
Doon, vedi Domi
Doora, f. 33 Gi
Dor, ed-, reg. 8 Ga
Dor, reg. 14 CDc
Dora, m. 24 Db
Doran 20 Dc
Dorania, ed-, reg. 14 Bb
Dor el Megibra 6 Ec
Dor es Sala, m. 10 Ff
Dorfileh, Ras- 33 Ba
Dorfu, V. d.- 24 Cb

Dorhsene, u. 10 Bb
Dorianle 31 Ac
Dorisce, El- 31 BCb
Dormia, Ras- 26 De
Dorsa, El-, pop. 18 GId
Douilli 33 Hh
Douirat 10 Bb
Doule 31 Db
Doule 31 Cc
Dourso, u. 8 Db
Doule 32 Dd
Dráa, Bir ed- 14 Ab
Dragi, U. ed- 18 GHd
Drah, reg. 14 Cc
Drahib, ed-, pop. 14 Cb
Dra Sala 33 Dd
Dreia er Betem 18 Bb
Dréuna Chamisa 18 Gd
Drizana 8 Cb
Dual, El-29 Bc
Dual, El-29 Bc
Dubbi, m. 20 Cc Dorhsene, u. 10 Bb Duanle 3r Cc
Dubbar 20 Ee
Dubbi, m. 20 Cc
Dubbo, El- 3r Cb
Dubbo, m. 26 Ce
Dubone, m. 24 Bc
Duc, Il- 29 Ac
Ducambia 20 Bc
Ducambia 20 Bc
Ducamaja, El- 33 Db
Ducchan, U. ed- 18 Ge
Duchessare, El- 3r Cb
Duda, Bir- 10 Bb
Dudad, m. 33 Dab
Duddum, f. 3r Aa
Dudduma Had, pal. 29 Gk
Duddumala 20 Ad
Dudduma Tadalosca, pal. 31 Ab
Dudduma Tadalosca, pal. 31 Ab
Duddum, company and a pale by the b Duér et-Iellam, m. 17 Dde
Duesa, reg. 13 Db
Dufan, Bir- 10 Fc
Dugaena, t. 24 Eb
Dugal 13 EFc
Dugas 27 Ac
Dugatoho, f. 33 Cd
Duggi Coron 31 Bb
Duggii Sar Ca
Dughiat, El- 10 Ef
Dugimale (Giumale) 27 Dc
Dugiuma 29 Ab
Dugulle, El- 31 Cc
Dugur, m. 22 Bc
Duhi 8 Ec
Duhi 8 Ec
Duhi 8 Ec
Duhi Medove, m. 33 BCd
Duhung 27 Cb
Duib, Gast-, rov. 14 Bc
Dui Ger, m. 31 Ab
Duilarac 24 Eb
Duivir, U. ed- 14 Ac
Duladija, is. 22 Ec
Duladija, is. 22 Ec
Duladija, is. 22 Ec
Dulanchibat, is. 22 Ec
Dullain, m. 31 Da
Dulfidol, is. 25 Ec
Dulla 3 Hi
Dumal, pop. 31 ABbc
Dumal, pop. 31 ABbc
Dumal, pop. 31 ABbc
Dumal, pop. 31 ABbc
Dumala 27 Ad
Dumei Bunscio 31 Cc
Duncaga 20 Ce
Duncaga 20 Ce
Duncaga 20 Ce
Duncaga 20 Ce
Duncaga 33 Ad
Dungu Toun 33 Ba
Dura 8 Ec

Dura, f. 20 Ad
Dur Afrus, is. 22 Dc
Duralei 31 Ca
Durbo 33 Da
Durdur Dulbeit 27 CDa
Durdureh 33 Ba
Durdur Into 31 Da
Durduro 8 Gc
Dureh, Las- 33 Bd
Durei (Benadir) 31 A
Durei (Somalia) 33 Dc
Dureli, m. 22 Dc
Durgli, m. 22 Dc
Durfa, m. 22 Bb
Durfu 29 Ac
Dur Gaam, is. 22 Dc
Durghis, u. 14 Db
Durguf 31 Dc
Durh 29 Ba
Du Rig-Rig, is. 22 Dc
Durgha, m. 22 Bb
Durná 22 cart.
Durná, m. 22 cart.
Durná, m. 22 Cart.
Durná, m. 22 Cart.
Durnée 31 Ab
Dur Ottun, is. 22 Dc
Durulée 26 Ce
Dusa Mareb 33 Gi
Duso Mareb 33 Gi
Duso Mareb 33 Hi
Duve Aver Edu 31 Cb
Duzi 33 Da
Dzira, Bu- 13 Ba
Dzira, Bu- 13 Ba
Dzira, Marsa ed- 14 Cb

F.

Ebenat 20 Bd
Ebia, Gasr el- 18 Hd
Ebocao, P. di- 24 Ec
Ecab, m. 24 Ec
Ecalaleba, m. 22 Bc
Ecala, m. 22 Bc
Ecami, m. 22 Bc
Ecari, m. 22 Bc
Ecerri 20 Ae
Echema, Uadi- 13 FGe
Echfud 14 Cc Ecami, m. 22 Be
Ecerri 20 Ae
Echema, Uadi- 13 FGe
Echfud 14 Cc
Echial 31 Bb
Echit, m. 22 Bb
Echit, m. 22 Bb
Echit, m. 22 Bb
Echitanù, m. 22 Ac
Ec Mahar, m. 24 BCc
Edad, Las- 33 Bb
Ed Brega, Mengar- 17 BCd
Edd 26 Ce
Ed Daba, Ain- 17 Bd
Ed-Dácar, Bir- 6 Gd
Ed Dachala 14 Cb
Eddad, El- 37 Db
Ed Dahra 8 cart.
Ed Dahra 18 cart.
Ed Dahra 18 cart.
Ed Dahra, reg. 18 cart.
Ed Daran, Gasr- 10 Fb
Ed Dauna, Gasr- 10 Fb
Ed Dauna, Gasr- 10 Fb
Ed Dauna, Gasr- 10 Fc
Ed Dahra, Bir- 18 Ie
Ed Deira, Bir- 18 Ie
Ed Deira, Bir- 18 Ge
Ed Dei, Bir- 18 Ie
Ed Deira, Bir- 18 Ge
Ed Dei, Bir- 18 Ie
Ed Deira, Bir- 18 Ge
Ed Dein, Bir- 18 Ge
Ed Dein, Bir- 18 Ge
Ed Denania, reg. 14 Bb
Ed Draa, Bir- 14 Ab
Ed Draa, Bir- 14 Ab
Ed Drahib, pop. 14 Cb
Ed Ducman, B.- 17 Db
Ed Ducman, B.- 17 FGb
Ed Ducman, B.- 17 Db
Ed Duuiur, u. 14 Ac
Eddul 31 Cb
Ed Deira, Marsa- 14 Cb
Edecomei, t. 22 Ba
Edego, pal. 31 Cb
Edeien, reg. 13 BDbc-EFb-EFc
Edelei 26 Be
Edenco 31 Bb
Eder 22 cart.
Eder Adad 31 Bb
Ederein, m. 24 Ba Eder 22 cart. Eder Adad 31 Bb Edèrejan, m. 24 Ba

Edgitan, geb. 13 ABc Edider 33 Dc Edider 33 Dc Edijareh 33 Ab Edin Caboba 31 ABb Edin Galbenle 31 Bb Edolei, El- 31 Ca Edri (Idri) 13 DEb Edri (İdri) 13 DEb Educ 24 Ec Educ, m. 24 Eb Edut, El. 31 CDa Eeló, f. 24 Ec Efres, u. 10 Ff Egafon 33 Hk Egefennis 13 Bd Egeo, Mar- 35 ACcd Eggi, El- 31 Cb Eggi Duduble 33 Fl Egherta 31 Bc Egherta 31 Bc Egherta, m. 31 ABc Eghelle 29 Cb
Egherta 31 Bc
Egherta 31 Bc
Egherta 31 Bc
Egherta, m. 31 ABc
Eghin, Altop. el- 22 cart.
Egiori 27 Bb
Eglei 27 Bc
Egri Machel 24 Cc
Egri Mahel, m. 24 Dc
Egrimà Zogò, m. 24 BCc
Egub, m. 24 Cc
Egzau 20 Ad
Ehan 31 Cb
Ehele, El- 29 Bc
Ehil (Eil) 33 Ce
Eiaghè 24 Dc
Eid 33 Gg
Eidruss 8 Cb
Eikieb 20 Aa
Eil, vedi Ehil 33 Ce
Eil-Asauád 13 Ia
Eil Belamali 20 Ed
Eil Dab 27 Cb
Eil Demet 20 De
Eile, pop. 31 Cbc Eile, pop. 31 Cbc Eil Garaf 27 Cb Eil Lelo 20 De Eil Uác, reg. 29 Gi Eimasa 22 Bc Ela 26 Df Eli Oat, 162, 29 G Elmasa 22 Bc Ela 26 Df Elà Agamet, Pozzi-24 Da Elà Agamet, Pozzi-24 Da El Aâil, Gasr-18 Id Elà Ancar 22 Cb Elà Bared 24 Ca El-Abdelliat (Giaref) 10 Hc El Abeidat, pop. 18 Kde El-Abeid 17 Ee El Abtad 13 Fc El Abiad 13 Fc El Abiad, Dahar-18 Bb El-Abiar 15 Ba El Abid, Gebel-18 GHde El Abid, u. 10 Ief El Abid, u. 10 Ief El Abid, Gasr-18 Eb El Abred 27 Cc El Abs 31 Cb El Absughe 33 Hl El Abughe 33 Hl El Abughe 33 Hl El Abughe 34 Hl El Acarit 14 Cb El Acarit 14 Cb El Acarit, m. 24 Ba El Acardar, Gebel-18 HKde El Achdar, Gebel-18 HKde El Achdar, Gebel-18 HKde El Achdar 29 Da El Adua 29 Da El Adua 29 Da El Adua 33 ABb Eladal 22 Bc Fl Adda 29 Da El Adiab, Gasr-18 Kd El-Adjout, u. 10 Ab El Adle 31 Bc El-Adjout, u. 10 Ab El Adle 31 Bc El Afie, Bir- 10 GHf El-Afsia 10 Cb El-Afsia 10 Cb
El Afuen 29 Cb
El Afuen 33 Gk
El Agar, u. 10 Id
El-Agarbia 10 CDb
El Agarsu 29 Gk
El Agelat 10 Db
El Agelat, pop. 10 CDb
El Ageram, u. 17 Gc
El Agered, Bir. 18 Bb
El-Ageremía, reg. 18 Cb
El Aggára, u. 18 He

El-Agheila 17 Bc
El-Agheila 17 Dd
El Agheila el- Garbia 18 Ea
El Agheila el- Garbia 18 Ea
El Agheila esc Scerghia 18 cart.
El Agheili, Sidi- 18 Id
El-Aghib 14 Bc
El Aghib 14 Bc
El Aghib 14 Bc
El Aghib 22 cart.
El-Agiuaf, reg. 17 Ec
El Agla, Bir- 18 Da
El Agreifa 13 DEc
El Agumbo 31 Ab
El Agursu 27 Ae
El Aheira, Bir- 18 Da
El-Ahemer 10 Cb
El Ahira, u. 18 IKd
El Ahmar, Bir- 10 Ic
El Ahmar, Tahár- 18 Ba
El-Ahmar (Cir.) 17 Fg
El Ahmar (Trip.) 14 Eb
Elai, pop. 31 BCc
El Aiauna, pop. 14 Cb
El Ainyu 33 Bb
Elala 31 Cb
El Alaga, pop. 10 Db
Elalare 31 Ac
El Aleian 18 Bc
El Aleian 18 Bc
El Aleian 18 Bc
El Aleian 18 Bc
El Aleian 18 Da
El Aleian 18 Da
El Alaja Da
El Alaja Da
El Alaja Da El-Agheila 17 Bc El Aleian 18 Bc
El Ali 31 Da
Ela Mahò 22 Cb
Ela Mangò, Acqua di-24 Bb
El Ammar, Ras-33 Ca
El-Amrús 8 cart.
El Amód, u. 14 Cc
El Anchis, u. 10 Fe
Eland, reg. 33 FGgh
El Ano 31 Db
El Ansel, u. 18 He
El Antagh, M.-18 Da
El Aouije, Bir-14 Aa
El Aouije, Bir-14 Aa
El Ara, Ras-20 Dcd
El Araar, Gasr-10 Gb El Ara, Kas- 20 Dec
El Araar, Gasr- 10 Gb
El-Arad, u. 17 De
El Ar Ar 29 CDb
El-Areima 17 cart. 3
El Argob el Tolba, u. 13 Ha
El-Argub 10 Eb
El Arid, Gasr- 18 cart.
El Arrascia, G.- 17 cart. 3
El Arrascia, G.- 17 cart. 3
El Arrascia, G.- 17 cart. 3
El-Arrascia, geb. 17 cart. 3
El-Arsacia 10 DE
El Ascart, Bir- 18 Da
El-Ascila 17 Dd
El-Assa 10 Cb
El Assa, u. 18 Gd
El-Assa 10 Cb
El Assan Mahad 29 Bc
Elasulluma, Pozzi- 22 cart.
El Atásc, Bir- 6 Fd
El Atámna, Bir- 14 Ab
El-Ateila 17 Bd
El-Ateila 17 Bd
El-Ateila 17 BG
El Audalla 29 Bc
El Auadalla 29 Bc
El Auadalla 29 Bc
El Auadalla 29 Bc
El Auadalla 37 Cb
El Auina 37 Cb
El Auina 37 Cb
El Aud, Bir- 18 Ge
El-Auena 10 Dc
El Auen, Gasr- 18 Gd
El Auinat (Serdeles) 13 Bd
El Auanamò 37 Bc
El Avagie 33 Gl
Elawie 28 Elayu 33 Ba

El Azari, Bir- 18 EFb
El-Azizia 10 DEb
El Azragh, Bir- 18 Da
El Azuagh, Bir- 18 Da
El Azuagh, Bir- 18 Ea
El Baad 33 Hi
El Bab (Passo della Porta) 10 Df
El Bacari 29 Fg
El Bade 33 FGm
Elbadur 33 Ih
El Bagla, Bir- 14 Ed
El Bagno 31 BCb
El-Baharia 17 cart. 3
El Bahíra, reg. 14 Ab
El-Bahri, Gasr- 18 Bb
El Bai 27 Cd
El Baia 27 Cd
El Baia 27 Cd
El Baia 27 Cd
El Bara 13 Ba
El Bar 29 Ab
El Bar 29 Ab
El Bar 29 Ab
El Barathi 29 Ff
El Barda, Gez.- 18 Ea
El Bardhui 29 Ff
El Bardi, G.- 17 cart. 3
El Barcia 29 Bc
El Barid, G.- 17 cart. 3
El Basciade 33 Gm
El Basciade 33 Gm
El Basciar 29 Bc
El Batha 14 Ab
El Batma, U. 14 BCc
El Batma, Bir- 18 Da
El Batmán, reg. 18 Eab
El Beda, Bir- 17 Bd
El Beda 7. 17 Bd
El Bedera 13 Gc
El Bedara, G.- 17 Ae
El Begla, U. 14 Cc
El Beida, Zaulet- 18 Id
El Benia 18 Ba
El Azari, Bir- 18 EFb El Beida, Zauiet - 18 Id
El Beid 31 Ba
El Benia 18 Ba
El Benia 18 Ba
El Benia 18 Ba
El Berdale 31 Ba
El Berdale 31 Bb
El Berdale 32 Bb
El Berdali 33 Gl
El Beret, u. 18 Id
El Beru 29 Gi
El Besbas, Bir- 14 Ac
El Biban 10 Ca
El Biban, Bahiret. - 14 Aa
El Bintál, Marsa- 14 CDb
El Biomah 33 Gm
El Birri (Dirri) 33 Gk
El Bisri 17 Ib El Biomah 33 Gm
El Birri (Dirri) 33 Gk
El Bisri 17 Ib
El Bomba, vedi Sidi Barrani
El Borduel 29 Bc
El Borg (R. Zarrugh), Ras- 14 Eb
El Bôt (Bôd) 33 Gk
El Bragh 18 IKd
El- Brédaa, m. 14 Ab
El-Bréga 8 cart.
El Brega, G.r- 17 Bc
El Brega, Marsa- 17 Bc
El Brega, Marsa- 14 Cd
El Burga, Mårset- 14 Aa
El Búcara, Bir- 14 Cd
El Buch 29 Cb
El Bueb, B. di-, vedi Marsa Uasíli
El Buerat, Bir- 18 Kd
El Buerat, Bir- 18 Kd
El Buerat, Bir- 18 Kd
El Bulai 27 Cc
El Bulai 29 Cb
El El Bulai 29 Cb
El Cabobe 33 Hk
Elca Condut; 31 Cb
Elca Candus; 31 Cb
Elca Candus; 32 Cb
Elca Condut; 31 Cb
Elca Candus; 31 Cb
Elca Candus; 31 Cb
Elca Candus; 32 Cb Elca Delbile 29 ff Elca Enca 29 ff El Calafò 29 Bc El Calagós 29 Fg El Camanle 33 Hi El Camel, Ras- 18 Ea El Camonia 10 GHe El Camonia, 1. 10 Ge El Camonia, u. 10 Ge El Caraig 13 Ec El Caraig 13 Ec El Casain (Costa Rocciosa) 27 Eab El Cascem, Bir- 14 Ac El Casfán, Eluet- 18 Ge El Cata 14 Dc El Cazal, Ain- 14 Ab El Cbasc, R.- 18 cart.

El-Chadar, Ain- 17 Ce
El Chaddamia, Geb.- 14 Cd
El Chadi 6 FGc
El Chadri, Sidi- 18 GHe
El Chail (o Chil), Ras- 33 CDe
El Chalig, u. 18 Da
El Changiari, S.t- 14 Ab
El Chariga, Bir- 14 Dd
El-Charruba 18 Ca
El Chatalba 14 Bb
El-Chatt, reg. 17 Dd El-Charruba 18 Ca
El Chatalba 14 Bb
El-Chatt, reg. 17 Dd
El Chauara, u. 18 DEa
El Chazian, Ras- 33 Dc
El Chbita, u. 14 Bc
El Chebran, pal. 29 Ab
El Chebrit, Ain- 17 Bc
El Chebrit, Ain- 17 Bc
El Chedua, Bir- 14 DEb
El Cheilani, Sidi- 18 Bb
El Cheilani, Sidi- 18 Bb
El Cheilani, Bir- 10 CDc
El Chell, G.- 17 Ad
El Chelmia, Bir- 14 Bb
El Chenísa, S.- 17 cart. 2
El Cherba 14 AB
El Chenísa, S.- 17 cart. 1
El Chétrui 18 Bb
El-Chérdi 14 Bb
El-Chérdi 14 Bb
El-Chiani, Bir- 14 Bb
El-Chiani, Bir- 14 Bb
El-Chiani, Bir- 14 Bb
El-Chiman, Bir- 14 Bb
El-Chiminia, Bir- 14 Bb
El-Chisien, Eluet- 18 GHe
El-Chiafia 10 Db
El Chlaifa 10 Db
El Cherona, reg. 18 Da
El-Chorona, reg. 18 Da El-Chiaira 10 DB
El Chleta 18 Bb
El-Chórma, reg. 18 Da
El Chorob, Bir- 10 Ed
El Chrab, Gasr- 18 Id
El Chrab, u. 14 Ec
El Chreba 18 Ea
El Chréga 14 Bb
El Chregat, Bir- 17 DEb
El Chreiriba, Casr- 18 Ge
El Chsceibi, B.- 17 Fb
El-Chteitar 18 BCa
El-Chueimát, m. 6 FGd
El Chúrgia, u. 14 Ec
El Clecha, Gasr- 18 Eb
El Coefia 18 Ba
El Cogia, Bir- 14 Db
El Coraile (Mal Malè) 33 Gl
El Creimisa 18 Bb
El Creimisa 18 Bb
El Creimisa 18 Bb El Creimisa 18 Bb
El Creimisa, Bir- 18 Bb
El Croma 14 Ac
El Cud, Bir- 18 Bb
El Cud, u. 18 Bb
El Cud ed Tub, Bir- 18 BCb
El Cueifat, Bir- 18 Ca
El Cueisa, Bir- 18 Bb
El Cuf, u. 18 Id
El Cuf, u. 18 Id
El Cuf es Gi
El Cura 28 Gi
El Cura 28 Gi
El Curale 21 Db El Cule 28 Fg
El Cura 28 Gi
El Curale 31 Db
El Cuvara 13 Gf
El Cu, Sebchet- 18 cart.
El Dablei 31 ABa
El Dadle 33 Hi
El Daffarat 29 Cb
El Dai 29 Cb
El Dambahado 33 Gl
El Dammar 33 FGm
El Dammar 33 FGm
El Dammar 33 FGm
El Dammar 33 FGm
El Danane (pr. Meregh) 33 Hl
El Danane (pr. Meregh) 31 Ca
Eldanane 33 Ce
El Danani 33 Ih
El Danane i 33 Gl
El Darat 25 Ed
El Darat 25 Ed
El Darat 25 Ed
El Deble 33 Gi
El Deble 33 Gi
El Deble 33 Hl
El Défina, reg. 18 cart.
El Deldel 31 Ba
El Dem 31 Db
El Dere 31 Ba
El Dere 31 Ba
El Dere 33 Fi
El Dere 33 Fi
El Dere 33 Fi

El Dere 33 Fk

El Dere, f. 31 Da El Dereissa 20 Ac El Derri 27 Cd El Diala, u. 10 Hf El Dibber 33 Ii El Dibi 31 Cb El Dimas, u. 13 Fb El Dibi 31 Cb
El Dimas, u. 13 Fb
El Dimas, u. 13 Fb
El Dimas, u. 13 Fb
El Dima 31 Cb
El Dohon Geban 33 GHi
El Dolandole 31 Cb
El Donsice 31 BCb
El Dorisce 31 BCb
El Dorsa, pop. 18 GId
El Dual 29 Bc
El Dubbo 31 Cb
El Duchessare 31 Cb
El Duchessare 31 Cb
El Duchels 31 Cb
El Dugulle 31 Cc
El Dugulle 31 Cc
El Dur 31 Ba
Eldur, m. 33 Hi
Eleba, R. el- 18 Da
El Eddad 31 Db
El Eddel 31 Ca
El Eddad 31 Cb
El Eddel 31 Ca
El Eghin, altop. 22 cart.
El Ehela 9 Bc
El Eleba, R,- 18 Da
El Ellan 31 Ac
El Ellan 31 Ac El Encarib 29 Bc El-Ergh 17 Dd El Ellan 3r Ac
El Encarib 29 Bc
El-Ergh 17 Dd
Elescid 31 Ac
El Etel, u. 14 Bb
El Etla 14 Ab
El Etla, Sebchet- 17 Ce
Eleucali, reg. 29 Bb
El Ezzeiát, Zauiet- 18 Da
El Faat, u. 10 Fe
El Fadel 14 Bb
El Fadel 14 Bb
El Fadel 14 Bb
El Fadel 14 Bc
El Fanghè 29 Fg
El Fahaga, Gasr- 18 Ge
El Faing 29 Cb
El Falim 3r Ca
El Fardi, Uadi- 8 EFa
El Faregh, Uadi- 17 BCc
El Fargiani 13 Ha
El Faschia 10 Fd
El Faschia, Gasr-, rov. 14 Dc
El Fascia, Gasr-, rov. 14 Dc
El Fatia 10 Fe
El-Fatimia 10 Gc
El Fatina 10 Gc
El Fejal, u. 11 Cd
El Fledal, reg. 18 cart.
El Fegian, 19 Co
El Flasla (Gotros) 14 Ac
El Fogar, 10 Un 13 Ec
El Fogar, 10 Un 13 Ec
El Fogar, 10 Ch
El Fogar, 10 Un 13 Ec
El Forgian 10 Gf
El Fras, u. 14 Dc
El Frata 14 Dc
El Frata 14 DE
El Frid, Ain- 14 Ab
El Fucina 13 Gh
El Fucina 13 Gh
El Fucina 13 Gh
El Fucina 13 Gh
El Gabar, u. 18 Bb
El Gabar, u. 18 Bb
El Gabar, u. 18 Bb
El Gabar, u. 10 El
El Gadria 14 Eb
El gaet, u. 10 De
El Gaf 13 Ga El Gabgába, ridotta 18 cart El Gadría 14 Eb Elgaet, u. 10 De El Gaf 13 Ga El Gaffaz 14 Bab El Galgadut 33 FGl El Galla 29 Gi El-Gálla, reg. 17 cart. 2 El Gallabía, m. 18 Ea Elgamuda 12 Cd El Gara 33 Ik El Garab Abdi, vedi Vuali El Garal, reg. 10 FGde El Garanis, Bir- 18 Cb

El Garas 31 Ca
El-Garbi, Ain- 17 Cd
El Garbi, Sciara- 10 cart.
El Garba, Bir- 10 Efd
El Gardabi, Bir- (pr. Misurata) 10 Fb
El Gardabia, Bir- (pr. Sirte) 10 HIC
El Gargaría 18 Bb
El Garigh, pal. 18 Gd
El Garnanía, Bir- 10 FGC
El-Garn ul-Gren 17 GC
El-Garcen 29 BC
El Gaschera 29 BC
El Gaschera 29 BC
El Gata, u. 14 Cd
El Gatrania, Eluet- 18 Hd
El Gatres, Gasr- 18 Ge
El Gattar 13 Eb
El Gattar, Bir- 10 EC El Gattar, u. 14 Cb El Gattar, u. 14 Cc El Gattara, u. 18 Bb El Gattara el Garbi, u. 18 cart. El Gattara, u. 18 Bb
El Gattara, u. 18 Bb
El Gattara, u. 18 Bb
El Gattara, u. 10 Db
El Gaulo 33 GHI
El Gauat, rov. 11 Db
El Gaulo 33 GHI
El Gazalla, Ain- 18 Ea
El Gazellia, Bir- 10 Hcd
El Gazellia, Bir- 10 Fb
El Gazella, Bir- 10 Fb
El Gazzla, Bir- 10 Db
El Gbéba, Bir- 10 Db
El Gbéba, Bir- 10 Hc
El Gabel, u. 10 Gcd
El Gderia, Bir- 14 Bb
El Gebéil, reg. 18 cart.
El Gebel, u. 18 Gd
El Gedda 14 Bb
El Gedda 14 Db
El Geddi, Bir- 14 Bb
El Gedid, Gasr- 18 Bc
El Gedid, Bir- 14 Bb
El Gedid, Gasr- 18 Bc
El Gedid, Sir- 18 Bc
El Gedid, Ja Hb
El Gelib 33 Hl
El Gellia, Bir- 18 Bc
El Gelela, u. 14 Cc
El Gelib 33 Hl
El Gellia, Bir- 18 Bc
El-Gemanla, pop. 10 FGd
El Gemann, pop. 10 FGd
El Geram, F.- 31 Dc
El Gerar, I. 31 Dc
El Gerrari, 18 Hd
El Gerrari, 18 Hd
El Gerrari, 18 Hd
El Gerrari, Bir- 18 Cb El Gerrar, u. 18 Hd El Gerrar, Bir- 18 Cb El Gesah 20 Ec El Gesair (Paese delle Isole) 27 ABf El Gesair (Paese delle Isole) 27 ABf
El Gesair (Paese delle Isole) 27 ABf
El Géssica, reg. 18 HIE
El-Gezira 6 Fd
El Gezzar ul Fazzar, G.- 17 GHc
El Ghebilat, u. 14 Dd
El-Ghedádfa, pop. 10 GHd
El Ghedádfa, Bir- 10 FGd
El Ghedádfa, Bir- 10 FGc
El Ghégab 18 Kd
El Ghegab, Ain- 17 GHd
El Ghedahia, Bir- 16 FGc
El Ghégab 18 Kd
El Ghejab 18 Cb
El Ghejab 18 Cc
El-Ghejab 18 Cc
El-Ghejab 18 Cc
El-Gherer 29 Ca
Elgheria 9 Bb
El Gheria 13 Ec
El-Gherer 29 Ca
Elgheria 9 Bb
El Gherna, u. 18 CDa
El Gherna, u. 18 CDa
El Gherscia 10 BCd
El Ghesceria 10 Fe
El Ghet Caran 27 Cd
El Ghet Caran 27 Cd
El Ghet Caran 27 Cd
El Ghet Caran 37 GB
El Ghetain, Gir Tripoli) 8 cart.
El Ghirán (pr. Misurata) 10 FGb
El-Ghirán (pr. Tripoli) 8 cart.
El Ghnem, Bir- 10 Db

El Giaachia, Bir- 14 Dc
El Giafra 14 Cb
El Giafra 14 Cb
El Giagbúb, vedi Giarabúb
El-Giahama, Mr- 17 Bd
El Giábli, Gasr- 8 cart.
El Gidder, m. 22 cart.
El Ginn, B.- 17 Bc
El Ginn, B.- 17 Bc
El Ginn 29 Bc
El Giocch, Bir- 18 Bc
El-Gidf 7 Ge
El Gir 31 Da
El Gir, reg. 31 BCb
El Gir 32 Bc
El Giuabi, U.- 18 BCa
El Giuama, Bir- 18 Cb
El-Giuari, pop. 10 Db
El Giughiri 29 Bc
El-Giughiri 29 Bc
El-Giughiri 39 Bc
El-Giughia 30 Bc
El-Giughia 30 Bc
El-Giughia 30 Bc
El Godut 43 Fd
El Godut 29 Cb
El Godut (sul Giuba) 29 Hh
El Gol 33 Gl
El Gorio Uen 33 Gi
El Gorno 31 Ca
El-Goradia 10 Cb
El Gorun 31 Ca
El-Goradia 10 Cb
El Gorou 29 Ca
El Gorou 29 Ca
El Gorou 33 Gi
El Gorou 33 Gi
El Gorou 31 Ca
El-Goradia 10 Cb
El Gorou 32 Ga
El Gorou 33 Gk
El Govanle 31 Cb
El Govanle 32 Cb
El Goroun 32 Ca
El Goroun 33 Gk
El Govanle 37 Cb
El Govanle 37 Cb
El Govanle 37 Cb
El Govanle 37 Cb
El Grab in 8 Da
El-Graf, u. 13 Ib El Giaachia, Bir- 14 Dc El Grovolne 29 BC
El Gra, Bir- 18 Efb
El Grabi 18 Da
El-Graf, u. 13 Ib
El Grain, Bir- 10 Id
El Gratat, rov. 14 CDb
El Gréin, u. 18 Ie
El Gria 10 Cb
El Gsea. u. 14 Db
El-Gseba, u. 14 Cb
El-Gseba, u. 14 Cb
El-Gseba, u. 14 Cb
El-Gsebaia, Ain- 17 Gd
El-Gsebaia, Ain- 17 Gd
El-Gsebaia, Ain- 18 GE
El-Gsur, u. 18 DEa
El Gsur, u. 18 Me
El Gualish, Gast- 10 De
El-Guàrscia 17 cart. 1
El Guàrscia, reg. 17 cart. El-Guàrscia 17 cart. 1
El Guàrscia, reg. 17 cart. 1
El-Guàrscia, ridotta 17 cart. 1
El-Guàrscia, ridotta 17 cart. 1
El Gubba 18 Kd
El Gudud 29 Aa
El Gudud 33 Gk
El Guerrat Essafer, m. 14 Dc
El Gué, u. 14 Db
El Guí, u. 18 Id
El Gugia, Bir- 14 Dd
El-Guleba 14 BCb
El Gullei 31 Ca
El Gullei 31 Cb
El Guniaucher 29 ABb
El Guriat 14 Cb El Guriat 14 Cb El Guroba, u. 14 Abc El Gurud, u. 17 Dc El-Gusbat 10 EFb El Gurud, u. 17 De
El-Gusbat 10 EFb
El Gusci 14 Eb
El Gusci 14 Eb
El Gut 33 Hi
El Gut 33 Hi
El Guz, Bir- 10 Ec
El-Gzeun, Bir- 18 cart.
El Habas 18 Ca
El Habas 18 Ca
El Haberi, Bir- 18 ABc
El Haberi, Bir- 18 ABc
El Haberi, 27 CDd
El Had, 13 Fd
El Had, reg. 13 Fe
El Hadd, u. 13 Ga
El Had, u. 13 Ga
El Had, u. 16 Ge
El Haddof, u. 18 Hd
El Hadieres Sud, Bir- 10 Bc
El Haga (Som. brit.) 33 Bb
El-Haga (Tripol.) 10 FGd
El Hag Bu Bácher 18 Gd
El-Hagfa 17 Bd
El Hag Hamed, Bir- 17 Cb

El Hagheifat 18 Bb
El Hagi 29 Cb
El Hago 31 Ab
El Hago 32 Ab
El Hag Salem, S.t. 14 Ec
El Haidan, Bir. 6 Ed
El Halfa, u. 18 Gd
El Halfa, u. 18 Gd
El Halga, u. 10 DEf
El Halgúma, u. 14 Cd
El Haliat 18 He
El-Hamada 10 BCc
El Hallisi 18 Ab
El-Hamama Gasr- 18 Hd
El Hamáma, Ras- 18 Id
El Hamáma, Zaueit- 18 Ca
El Hamáma, Zaueit- 18 Ca
El Hamáma, Zaueit- 18 Id
El Hamára, S.- 17 cart. 2
El Hamarin, Bir- 18 Db
El Hameda 18 Ge
El-Hamim, u. 17 Ec
El Hamim, u. 14 Bc
El Hammada, Bir- 8 Ca
El Hammada, Bir- 8 Ca
El Hammada, Bir- 8 Ca El Hagheifat 18 Bb El Hamir, u. 14 Bc
El Hammada, Bir- 8 Ca
El Hammada, Bir- 8 Ca
El Hammar, m. 10 Df
El Hammar, m. 10 Df
El Hamra, Bir- 10 Db
El Hamra, Bir- 10 CDb
El Hamra, Bir- 14 Dc
El-Hamra, Bir- 14 Dc
El-Hamra, Marsa- 14 CDb
El Hamra, L. 14 Bc
El Hamra, u. 14 Bb
El Hanara, u. 18 Ba
El Hanara, u. 18 Ba
El Hanara, u. 18 Be
El Hanacàri, Sidi- 17 cart. 1
El Hanacàri, Sidi- 17 cart. 1
El Hania 18 Hd
El Hania 18 Hd
El Hania, zauiet- 18 He
El Hania, u. 18 Ie
El Haouiya, Bir- 10 ABc
El-Haraba, reg. 14 Ac
El-Haraba 10 Cb
El-Hárasc, Bir- 6 Fd
El Hareiga, Mársa- 18 cart.
El Harmal 18 cart.
El Haramal 18 cart.
El Hasan, Ras- 14 Bc
El Hasan, Ras- 14 Bc
El Hasan, Ras- 14 Bc
El Hasain, u. 18 IC
El Hasain, Ras- 14 Dc
El Hasain, u. 14 Dc
El Hasaint 7 Cc
El-Hasciat 17 Cc
El-Hasciat 17 Cc El-Haseiat 17 Cc El-Hasi 10 Cc El-Hasi ro Cc El Hasscián 14 BCb El Hassci, vedi Essi El-Hauáisc, geb. 6 Gde El Hauamed 14 Ac El Hauatem, pop. 10 Eb El-Haueúri 6 Ge El-Hauuári 6 Ge El-Hauuíri 6 Ge
El-Hauuíri 6 Ge
El-Hauuíri 6 Ge
El-Hebilia 10 Cb
El Heira, u. 14 Cb
El Heira, u. 14 Cb
El Heira ul Agaba 18 BCa
El Heirech 13 Hb
El Heleighima, Gasr- 18 Ie
El Heleighima, u. 18 Ie
El Hemmisa, u. 18 Da
El Henenia, Gasr- 18 Bc
El-Henscir 8 cart.
Elhero 33 Ce
El-Hescia 10 Gc
El Hescia, u. 18 Da
El Hézia, Geb.- 14 Ac
El Hilal, Ras- 18 Kd
El-Hira, u. 10 Eb
El Homa, Bir- 10 Dc
El Hobias 31 Cb
El-Hoda 10 Db
El Hoda, 7 Bir- 14 Cb
El Hofra, Bir- 14 Cb
El Hofra, Ge- 17 Ad
El Hofra, Ge- 17 Cart. 3
El Homa, G.- 27 cart. 3
El Homa, Hamada- (Hamada rossa) 10
ADe
El Hormát, Bir- 18 Eg ADe ADe El Hormát, Bir- 18 Eg El-Hosc 14 Bc El Huil 29 Gh Elhur 33 Ii Elia, c. 35 Bb

Elia, m. 35 Ac El Id 31 Cb El Ido 31 Db El Igorare 31 CDb El Igorare 31 CDb El Ihúdi, Bir-8 cart, El Ilo 25 Fg Elinforo 20 Ce El Istabl, B.-17 Ic Elintoro 20 Ce
El Istabl, B.- 17 Ic
Elit 22 Bc
Elit, M. 22 Bc
Elit, Pozzi- 22 ABc
Elit, Pozzi- 22 ABc
Elitarem 14 Bb
El Itued 20 Ca
El Jadeg 31 Bb
El-Kel, u. 10 Dd
El Kelbia, A.- 14 Ab
El Kemri, Sidi- 10 Fb
El Khraigat, B.- 17 Hb
El Khraigat, B.- 17 Hb
El Laghia, Bir- 14 Dc
El Laghia, Bir- 14 Dc
El Laghia 33 Cf
Ellahelai 33 Cf
Ellahelai 33 Ii
El Lahle 33 Fk
El Lahla, u. 14 Dc
El Laibacus 20 Ff
El Laibacus 20 Ff
El Laibacus 20 Ff Ellam 22 cart. 1 El Lamma Sciub 29 Bc El Lamma Scub 29 Bc
Ellan, El- 37 Ac
El Lanle, I. 33 Fh
El Lansciulle 29 Fg
Ellassie 33 Ce
El-Lebba 17 Dd
Elleda, pop. 31 BCb
El Lehele 31 Ba
El-hhúdí, Ras- 14 Db
Elli 33 FGi
Ellim Daur, Ras- 18 Ea
Ellindra 33 Ce
El-Maabus 6 Fd
El- Maagur, u. 18 Bb
El Maallegh, Gast- 18 Da
El Maallegh, Gast- 18 Da
El Maallegh, u. 18 Da
El Maarmura, u. 14 Cb
El Maas 27 Cd
El Maaser, D.- 18 Da
El Maarmura, u. 14 Cb
El Maaser, D.- 18 Da
El Maaten es Sauon, vedi Pozzi
El-Maazúl, m. 6 FGd
El Matchez, Ras- 14 Aa
El Machoez, Ras- 14 Aa
El Machoez, Ras- 17 Dd
El Magar, u. 17 Dd
El Magar, u. 17 Dd
El Magar, u. 17 Dd
El Magar, bir 10 Hc
El Magiaba 14 Bb
El Magadubia, Bir 10 Hc
El Magiaba 14 Ac
El Magiaba 14 Ac
El Magiaba 14 Ac
El Magiaba 17 Ac
El Magruni, Marsa- 18 EFa
El Magruni, Marsa- 18 EFa
El Magruni, Marsa- 18 EFa
El Magruni, Marsa- 18 Ge
El Maharígh 8 Ga
El Maharígh 8 Ga
El Maharígh, u. 18 Hde
El Maharígh, u. 17 Eb
El-Mansaeb, G.- 17 Eb
El-Mansaeb, p. 17 cart. 3
El-Mangu 10 Gc
El Marábha, Bir- 14 ABa
El Márídha, Bir- 14 ABa

El Masca, Serir 13 Ha
El Mascad, m. 33 Cab
El Mascad, m. 18 Cb
El Matarb, Bir 18 Cb
El Matrat, u. 18 Kd
El Mdaunar, R. 18 Ea
El Mdehea, D. 17 Eb
El-Mdeina ro HIc
El Mdeini ro Hc
El Mebni 18 Ba
El-Medeini ro Hc
El Medini ro Hc
El Memrát ra Bb
El-Meeini ro Hc
El Megaz, Balat 18 Bb
El-Meganin, u. 10 Eb
El Megra ra Ca
El Meglia, u. 14 Ec
El Meglia, u. 14 Ec
El Meile, Bir 18 Hd
El-Melah, Garet 17 Cd
El-Melah, Garet 17 Cd
El-Melah, Garet 17 Cd
El-Melah, Garet 18 Hd
El Melezz, Bir 18 Cb
El-Melah, u. 17 Dc
El Meleca, Gar 18 Hd
El Melezz, Bir 18 Cb
El-Melha ro Gc
El Melláha 8 cart.
El Melláha 8 cart.
El Melláha 11 ra Ca
El Mensci, Bir 14 Ec
El Menzal el Foukani, Bir 10 Be
El Merad, l. 33 Fg
El Mérdem, u. 14 Cc
El-Merduma 17 Ac
El Merg, vedi Barce
El Merg, vedi Barce
El Mergheb, S.i 14 Db
El Mermuta, u. 14 Bc
El Merru, u. 14 Dc
El Meru, u. 14 Dc
El Meru, u. 14 Dc
El Mersu, geb. 13 Hd
El Mescerreh, u. 14 Db
El Mermuta, u. 14 Bc
El Mertchi, u. 14 Dc
El Mertchi, u. 14 Dc
El Mescher, u. 15 Cc
El Miscell, reg. 18 Ide
El-Misciascia, pop. 10 DEd
Elmit, pop. 31 BCb
El Miter 17 Bd
El Micra, pal. 18 Cart.
El Mneiach, Eluet 18 Kd
El Miscra, pal. 18 Cart.
El Mneiach, Eluet 18 Kd
El Miscra, pal. 18 Cart.
El Mneiach, Eluet 18 Kd
El Mohamed Alí 33 Gl
El Mohamed Alí 33 Gl
El Mohamed, Dahar 18 Bb
El Mohamed, Dahar 18 Bb
El Mohamed, Dahar 18 Bb
El Morassas, Zauiet 18 Ea
El Mrégheb 14 Bb
El Morassas, Zauiet 18 Ea
El Mrégheb 14 Bb
El Morassas, Zauiet 18 Lo
El Mrassas, Zauiet 18 Ea
El Mrégheb 14 Bb
El Mosellim, reg. 18 Db
El Msella, rov. 14 Bb
El Msella, rov. 14 Bb
El Msella, rov. 14 Bb
El Msellim, reg. 18 Db
El Msella, rov. 14 Bb

El Muari, u. 10 EFe El Mundhar mta el-Hammada 10 Dd
El Muelah, Ain- 17 Ec
El Mufertem, Bir- 18 BCb
El Murar, Gasr- 18 Id
El Musarsci, Gasr- 18 Id
El Musarsci, Gasr- 18 Id
El Muzerreb, u. 18 Cb
El Mzi, u. 14 Cc
El Mzighi, Bir- 14 Bb
El Mazi Ba
El Nedal 13 Da
El-Ogbia 10 Db
El Orfa, pop. 18 Gde
El-Osgía, Bir- 14 Bb
El Osgía, Bir- 14 Bb
El Orim, pop. 14 Dc
El Ourasnia, Bir- 14 Aa
El Qasr, Bir- 17 HIb
El Ramla, u. 18 Da
El Randut 3r Cb
El Randut 3r Cb
El Randut 3r Cb
El Randra 3r Ca
El Rengdo 3r Da
El-Rgheat, pop. 10 Eb
El Rhorifa, Bir- 14 Ab
El Sabut 3r Bb
El Sáhal, Mársa- 18 cart.
El Sai 29 Fg
El Scecal 29 Cb
El Scellalat 18 Bc
El Scilla Mede 33 Hl
El Scilla Mede 33 Hl
El Scilla Mede 33 H
El Scilla Mede 37 Cb
El Siglò 3r Cb
El Siglò 3r Cb
El Siglò 3r Cb
El Tága, Bir- 18 He
Eltai, m. 22 Bc
El-Tallab 8 Ga
El-Tessciáni 8 cart.
El Tine, G.- 10 Aa
El Tmimi, u. 18 Da
El Tobach 29 BCb
El Tuafghiad, Sidi- 10 Hc
El Uáar, U. Bir- 14 Cc
El Uáar, J. Bir- 14 Cc
El Uáar, J. Bir- 14 Cc
El Uáar, J. Bir- 14 Cc
El Uáar 3 Gh
El Uarre 31 Db
El Uarre 31 Db
El Uarre 31 Db
El Uarre 31 Cb
El Uarre 32 Cb
El Uarre 31 Cb
El Uarre 32 Cb
El Uarre 31 Cb
El Uarre

El Weisa 33 Bb
Elympos, vedi Olimpo
El Zachem 10 Hf
El Zawia, B.- 17 Hb
Embá, m. 24 Ec
Embabo 20 ABe
Emba Chennetto, m. 24 Dc
Embalot (Acchelé-Guzai) 24 Dc
Embeitó (Acchelé-Guzai) 24 Dc
Embeitó (Hamasen) 24 Cb
Embereni 24 Da
Embona 35 Dd
Embereni 24 Da
Embona 35 Dd
Ems nègghi 13 BCe
Emi Hessou, m. 8 Eb
Emi Koussi, m. 8 Ec
Emi Madema 8 Da
Emi Oorom, m. 8 Eb
Emi Tirkama 8 Cc
Emi Tirkama 8 Cc
Emi Tirkama 8 Cc
Emi Tirkama 8 Cc
Emmulà, t. 22 Bb
Emnai, 72 Elim 24 Cb
Enabsje, reg. 20 Bd
Enaghellascen, u. 13 Bd
Enaghellascen, u. 13 Bd
Enaghellascen, u. 13 Bd
Enaptib, m. 24 Bc
Enaptib, m. 22 Ba
Enaba, Bir- 17 Hlb
Encarib, El- 29 Bc
Encieran, m. 24 Aa
Encolé 24 Dc Encarib, El. 29 BC
Encieran, m. 24 Aa
Encolé 24 Dc
Enda Abba Andreas, m. 24 BCc
Enda Abba Jonas 24 Bc
Enda Abba Simeon 24 Bc
Enda Abba Simeon 24 Bc
Enda Abba Messaghir 24 Cc
Enda Chenne, m. 24 CDc
Enda Esc 24 Dc
Enda Esc 24 Dc
Enda Firidalè 24 Eb
Enda Jesus 24 Cc
Enda Moenl 26 Af
Enda Michael, m. 24 Cc
Enda Moenl 26 Af
Enda Michael, m. 24 Cc
Enda Quaquat, m. 24 Bc
Endebit, m. 22 BCb
Endedeit, m. 22 BCb
Endedeit, m. 24 Bc
Endeli, Pozzi- 24 Eb
Endeli, Pozzi- 24 Eb
Endeli, rozzi- 20 BCc
Endot-Uascia 20 Be
Enfotat, m. 24 Ba
Enganá, reg. 20 BCc
Endot-Uascia 20 Be
Enfotat, m. 24 Ba
Enganá, reg. 24 Db
Enghersa, t. 24 Da
Enghershatu, m. 22 Cb
Engirrò, m. 33 Dc
Engirrò, m. 33 Dc
Engirrò, m. 33 Dc
Engirrò, m. 33 Dc
Enghershatu, m. 22 Cb
Henibé, Bir- 8 Gd
Enis, m. 22 Cb
Henibé, Bir- 8 Gd
Enis, m. 22 Cb
En-Nachal 17 cart. 1
En Nachla, u. 14 Ac
Ennadoccó 24 Db
En Naga, Ain- 17 Cc
En-Naim 10 Ic
En Nalim, Bir- 10 Fb
En-Nari 8 Gb
En-Nari, geb. 6 Ge
En Nauaghia 18 Bb
En Nauamis, u. 18 Da
En Neidat, Bir- 18 Ca
En Nesma 10 Ec
En Ngar, u. 18 Bb
En Ngar, u. 18 Bb
En Ngar, u. 18 Ca
En Ngar, u.

En Nom, u. 18 Hd
En Nuail, pop. 10 Cb
En Nufilia 70 Id
En Nugdia, Bir- 10 Hd
En Nugdia, Rir- 10 Hd
En Nugdia, Rir- 17 Cart. 3
Enta Asnu, is. 22 Eb
Enta Entor, is. 22 Eb
Enta Entor, is. 22 Eb
Entafush, is. 26 Dc
Enta-idell, is. 22 Db
Entalbusc, A.- 22 Ba
Enteara, is. 22 Dc
Entedebir, is. 22 Dc
Entedebir is. 24 Db
Entiab, f. 24 Ab
Entillen, u. 13 Ccd
Entiscio 20 Bc
Entodaga, m. 24 Db Entodaga, m. 24 Db Entogodot, is. 22 Db Entraieb, t. 24 Ab Entvedúl, is. 22 DEb Entvedúl, is. 22 DEb Era 22 Cb Erabà, m. 24 ABb Erabà, m. 24 Ba Erai 20 Cd Era Kohor, m. 8 Ec Erambà, m. 24 Bb Erar, m. 24 Dc Erar Gaab, m. 24 Db Eras 20 Ab Erdebe, Altop. di-8 Gcd Erdi, reg. 8 FGc Erdi-ji, m. 8 Fc Erdi-ma, m. 8 Gc Eremo, m. 31 Ac Eremo, m. 31 Ac Eremo, m. 31 Ac
Erennei, m. 24 Ac
Erer Gif 31 Bb
Ererti, f. 20 Cc
Ergegle 31 Bb
Ergh, el- 17 Dd
Ergh ed-Dúlla 14 Ac
Ergh en-Nébha 14 Bcd
Erghiedetaè, m. 22 BCb
Erghisciai, t. 22 Bc
Erigheri 8 Dc
Fris m. 21 Bb Eris, m. 21 Bb
Erishi 8 Dc
Eristo, b. 35 Cd
Eritib, t. 22 cart.
Erlo 31 Ca Erlo 31 Ca Ermun 27 Cc Ero 31 Cc Erorte 31 Ca Erot 29 Bc Erota 22 BCb Erota 22 BCb
Er Rabta 10 Db
Er Rábta, u. 14 Bb
Er Raheiba, Bir- 18 Da
Er Raheiba, Bir- 18 Da
Er Raheiba, u. 18 Da
Er Raml, Ras- 33 Dd
Er Raml, Ras- 33 Dd
Er Ramla 17 Hb
Er Rámla, u. 18 Ke
Er Ramtía 18 Bb
Er-Regima 18 Ba
Er Reha, Bir- 10 FGd
Er Rehibát 14 Ac
Er- Rehibát, pop. 10 Cc
Er Remets, M.- 17 Gbc
Er Remets, M.- 17 Gbc
Er Remets, M.- 17 Gbc
Er Remetaia, Gasr- 18 Id Er Remets, M.- 17 Gbe Er Remetiat, Gasr- 18 Id Errer, 27 Ab Errer, reg. 20 Ce Er Riah, Gasr- 18 Id Er Riáh, u. (Cir.) 18 HId Er Riah, u. (Cir.) 18 HId Er Riaina 10 Dc Er Riaina, u. 14 Bb Errimu 31 Ac Er Rich 6 FGc Er Rissam, Bir- 17 Bc Er-Rogeban 10 Dc Er-Rogeban, pop. 10 CDc Er-Rogeban, pop. 10 CDc Er Rogeban, pop. 10 CDc Er Rogeban, Eluet- 14 Bc Erroui, u. 8 Bb Er-Rsciada, Geb- 10 Dc Er Rséim, Gasr- 18 IKd Er Rteim, Udei- 10 Ld Er Rtem, Bir- 10 Ld

Er Rtem, Grar- 10 Id
Er-Rtéma 17 cart. 3
Er Rtema, B.- 17 Db
Er Rueis Belafan, B.- 17 Fb
Er-Rumi, G.- 17 Cde
Er-Rumi 14 Bb
Er-Rumia 14 Bc
Er-Rumia 14 Bc
Er Ruzat, u. 18 Id
Erta ala, m. 26 Re
Eruà 22 Ec
Eschida 13 Fb
Escile 22 Bc
Eschida 13 Fb
Escile 22 Bc
Esc Scebián, u. 14 Ac
Esc Scebián, u. 14 Ac
Esc Scebián, u. 14 Bb
Esc Scechia, Bir- 18 Bc
Esc-Sceced, u. 14 Abc
Esc-Scegga (Posto egiz.) 17 Hc
Esc-Scegga (R. Maddalena) 17 Gc
Esc Scegga, u. 18 Da
Esc Scegga, u. 18 Da
Esc Scegga, u. 18 Bc
Esc Scechian, Bir- 18 Kd
Esc Scechimi, Bir- 18 Kd
Esc Sceehimi, u. 18 Kd
Esc Sceehimi, u. 18 Kd
Esc Sceidian 14 Bb
Esc Scendira, Gasr- 15 Hd
Esc-Sciaaba, u. 17 Fb
Esc Sciaaba, u. 17 Fb
Esc Sciaaba, u. 17 Fb
Esc Sciaaba, u. 18 Cb
Esc-Sciaafa, reg. 18 CDb
Esc-Sciaafa, reg. 18 CDb
Esc-Sciaafa, Ras- 14 Cb
Esc Sciabhulla, u. 18 Cb
Esc-Sciaafa, Ras- 14 Cb
Esc Sciami, Sr- 14 Bb
Esc-Sciami, Sr- 18 Id
Esc Sciuaar, pop. 18 cart.
Esc Sciuaar, pop. 18 Cc
Esr-Saada, pop. 10 EFc
Es-Saada, pop. 10 EFc
Es-Saala, Sr- 14 Bb
Es-Sabal 14 Bb
Es-Sabal 15 Fb
Esc Sciaaria, Bar- 18 Hd
Esc Saiiah, Sr- 14 Cb
Esc Saiiah, Sr- 17 Eb
Esc Sciuar, pop. 10 EFc
Es-Sabiat, Bir- 18 Hd
Esc Sania, u. (Trip.) 14 Ac
Es Sania, u. (Trip.) 14 Ac
Es Sania, u. (Trip.) 14 Ac
Es Sania, pop. 14 CDc
Es Sbiata, Bir- 18 Hd
Esc Sciaaria, Bir- 18 Bb
Es-Sabiat, Bir- 18 Bc
Esc Sciaaria, Es Sebil 6 Fc
Es-Sécfez, u. 14 Bb
Es Segaif 14 Cb
Es Seghira, Tniet- 13 Ff
Es Seh, u. 14 Cc
Es Seif, u. 18 Id
Es Selu, Bir- 18 Hd
Es Semáa, Bir- 18 Gd
Es Seri 18 Ge
Essí (el Hassi) 12 Db Essi (el Hassi) 13 Db Essi (el Hassi) 13 Db Es-Siaan, pop. 10 Cb Es Siah, u. 14 Bc Es Sidra, Bir- 10 Gd Es-Sirual, 1eg. 18 CDa Es Siuan, u. 14 Cd Es Siuda, Bir- 14 Db Es-Slahat 14 Cb Es-Sorra el-Bahria 10 Gc Es-Sorra el-Bahria 10 Gc Es-Suadia 14 Cb Es-Suadia 17 Cb Es Suar, Dachlet- 10 Cc Es Suauda, Bir- 10 HId

Es Suibía, Bir- 10 Id Es-Suinia 10 CDb Es-Suinia to CDb
Es-Sultan to Ic
Es-Sultan Gast- 18 Ba
Es Sultan, Gast- 18 Id
Es-Sus, u. 17 Eb
Es-Sus, u. 17 Eb
Es-Ziden, Bir- 10 Gc
Etaagol, Pozzo- 22 Cb
Etaná, Acqua- 22 cart.
Et Auegia, B.- 10 Ed
Et Calasc, Serir- 17 Cd
Etel, U. el- 14 Bb
Et-Falgu, u. 10 Ec
Etfô, p. 22 Ca
Etgote, t. 22 Ab
Etiopia (Abissinia) 20 ACd
Etità, m. 22 Ba Ettopia (Abissima) 20 ACG
Etità, n. 22 Bb
Etità, t. 22 Bb
Etila, t. 14 Ab
Etla, Sebchet el- 17 Ce
Et Maracheb, Geziret- 18 Ea
Et Marratin, Suáni 10 Ld
Etó, m. 20 Ac
Et Taaban, u. 18 Ca
Et Tabiba, u. 14 Ca
Et Tabiba, u. 14 Abc
Et Tabiba, u. 14 Abc
Et Tabiba, in 14 Abc
Et Tabiba, in 14 Abc
Et Tabiba, in 14 Dc
Et Taibia, Bir- 14 Dc
Et Taibia, Bir- 15 Eb
Et Tarfaui, B.- 17 FGd
Et-Tauil, 1, eg. 10 ABf
Et Tees, Ras- 10 EFb
Et Tehámi, Sidi- 18 Cart.
Et Teis, Eluet- 18 Ba
Et Tellam, D.- 17 Dde
Et Tera, G.- 17 Hc
Et Tes, u. 14 Db
Et Tin, Ras- 18 Ea
Et Tina 14 Bb
Et Timini, Bir- 18 DEa
Et Tmimi, Bir- 18 DEa
Et Trab, Gasr- 10 Ld
Et Tudha, geb. 14 Bc
Et Tuebia 14 Bb
Et Tuebia, Marsa- (Porto Ugra) 14 Db
Et Tuesia, B.- 10 Id
Et-Tuíl, Gasr- (pr. Bengasi) 18 Ba
Et Tuil, Gasr- (pr. Derna) 18 Da
Et-Tuíla, Bir- 14 Bb
Et Turchi, Bir- 14 Bb
Et Turchi, Bir- 15 Cd
Ezzata, in- 13 Cf
Ez Zatzúr, u. 14 Cd
Ez-Zatrata, S.- 14 Bb
Ez Zchein, Bir- 18 Ca
Ez-Zebli, Bir- 18 Ca
Ez-Zebli, Bir- 18 Ca
Ez-Zetiun, Bir- 18 Cb
Ez-Zerriia 17 cart. 1
Ez Zueia, u. 14 Bc
Ez Zurgh, geb. 8 Ga

F

Faah 27 Ac Faat, U. el- 10 Fe Facajà Asi 24 Eb Facher 20 Ab Fachi 8 Bc Fada 8 Fd Fadel, el- 14 Bb Fadilhele 33 Ii Fadrage, u. 14 Dc Faf 27 Bc

Fafadei 20 Gi Fafadun 29 Gi Fafah-le, vulc. 24 Ec Fafan, f. 27 Bc Fafan, f. 27 Bc
Faf Gomore 31 Da
Faf Gomore, m. 33 Fk
Fafna Mohammed Ali 29 GHk
Fagalló 29 Bb
Fager Uina 31 Bb
Faghè, El- 29 Fg
Fagig 31 Da
Fagole 33 Ea
Fah 33 Ik
Fahága, Gasr el- 18 Ge
Fahága, u. 18 Hd
Faiag, El- 29 Cb
Falanfai 31 Ba
Falcat, t. 22 Ca
Faldu, pal. 29 Gl
Falfala 33 Dd
Falfaló, m. 24 Ec
Falgu, U. et- 10 Ec
Fallam, El- 31 Ca
Falle 20 Be
Falti, m. 20 Ce
Faltire, Valle- 31 Ab
Falua, m. 22 Dc
Famau Uali, is. 29 Gn
Fand, u. 14 Cc
Fane 35 Ed
Fanga, Bir- 10 Gc
Fangaga, m. 22 Ca
Fanole 29 Ac
Fantafido 31 Dc
Fantafillei, reg. 31 Dc
Fantafillei, reg. 31 Dc
Fanuin Dur 31 Ac
Fara 29 Ff
Faraca, m. 24 Da Faf Gomore 31 Da Fanuin 29 Hi
Fanuin Dur 31 Ac
Fara 29 Ff
Faraca, m. 24 Da
Farag 18 Hd
Fara Ghersi, T. di-29 Ad
Farah Bacadle 29 Ca
Farale 31 Bc
Farar 26 Ce
Farara, Punta-24 DEb
Far Arras, f. 31 Ab
Farasit S., m. 24 Cc
Farasit S., m. 24 ABc
Farbarachi 33 Fm
Far Bolai, f. 29 Fg
Farcallal 33 Fk
Fardar Alo 31 Ab
Fardera 29 Bb
Fardi, Uadi el-8 EFa
Faregh, Uadi el-17 BCc
Farei 29 Bb
Farei 8 Bc
Far Ererigh, f. 29 Bc
Fareright, f. 29 Bc Far Ererigh, f. 29 Bc Fargiani, El- 13 Ha Far Macalla, f. 29 GHh Farmaco, is. 35 Cb Faro 33 Ba Faroddu 26 CDf Far Osbai, f. 31 Aa
Farrà 31 BCa
Farsan, Isole- 20 Cb
Farsc 20 Ec Farso 27 Bb Farta Camiseun 31 Dc Farta di Fungalango 29 Ff Farta di Tuculle 29 Fe Farta di l'uculle 29 Fe
Farua 14 Aa
Farua, u. 18 Hd
Far Uangai, f. 31 Ab
Farugle 29 Cb
Farum, m. 24 Db
Fasat, Ain- 10 Db
Fasat, Ain- 10 Db
Faschia, Casr el-, rov. 14 Dc
Faschiet el-Habs 10 Fc
Faschiet el-Habs 10 Fc Fascile, El- 27 Dc Fassato 10 CDc Fatar, Pozzi di- 24 Eb Fatia, el- 10 Fe Fatimia, el- 10 Gc Fatimía, El- 10 Gd Fatmah, is. 26 De Faya 8 Ec Faza 20 Dc Fazza, B. el- 17 cart. 3 Fchéni, Bir- 14 Bb Fcherin, Bir- 18 IKe

Fecaiè Mbeta, m. 24 Cb Fechia Tigré, Rio- 24 Bc Fed, U. el- 14 Db Feddo 33 Ce Fedic, m. 20 cart. Fedic, m. 20 cart.
Fedic, reg. 20 cart.
Fegi, U. el- 14 Cd
Feheid, Bir el- 18 Bc
Feial, El-, reg. 18 cart
Feiambiro 20 CDe
Feitah, Sidi- 18 Ba
Feldania, Bir- 14 Dc Felfele 22 Cb Felhit 22 Cb Felhit, t. 22 Cb Fellehito 25 Ba Fellehito 25 Ba
Fenaroa 20 Bc
Fenchiaca, t. 24 Dc
Ferdaddin 33 Ad
Ferdoleued, 33 Fk
Ferdscian, u. 10 He
Feredra 17 Ec
Ferfer 27 Cc
Ferfer, Acque di- 24 Bb
Fergianía, B. el- 10 GHc
Ferta Burada, f. 21 Ab Ferta Burada, f. 31 Ab Feruane 8 Cb Feselúm 8 cart. Fesl, geb. 10 Do Fess, geb. 10 Dc Fessano, u. 14 Bc Fessi, u. 10 Ba Fetac, Pozzi-22 Ac Feteiah, Fatt.-18 Da Feuat 6 ABe Fiascià 24 Dc Fice 20 Be Fice 20 Be
Fidegan 31 Aa
Fil-Asauad 10 If
Filegoi 33 Gl
Filik 20 Ab
Filuk, Ras- 33 Da
Finger, u. 10 Gf
Firahito (Stagno Salato) 22 Dc
Firahito (Stagno Salato) 22 Dc Firahito (Stagno Salato) 2 Firan, is. 26 CDde Fircat 33 Gh Firus, m. 24 Cb Fisciò 26 Ae Fladna, El-, pop. 14 Dc Flasla, el- (Gotros) 14 Ac Focas, c. 35 Cc Fochi 8 Dc Fochi 8 Dc Fochionisia, is. 35 Ac Focó, Pozzo- 22 cart. Focó, t. 22 cart. Focé, Pozzi di- 22 cart. Fofoda 8 Eb Fogar, B. el- 10 GHf Fogar, B. el- 10 GHf
Fogar, El-, rov. 13 Ec
Fol, El- 33 Gl
Follocle 22 DEc
Folò 31 Bb
Fonduch-Ben Gascir 10 Eb
Fonduch en Naggaza 10 Fb
Fondugh Adhám 14 Cb
Fondugh Ben On 14 Cb
Fondugh el-Caich 14 Cb
Fondugh el-Genél 14 Eb
Fondugh el-Genél 14 Eb
Fondugh el-Genél 14 Cb
Fondugh esc-Sceiń 14 BCb
Fondugh esc-Sceif 14 Cb
Fondugh esc-Sceif 14 Cb
Fondugh Terbana 14 Db Fondugh esc-Sceni 14 Co Fondugh Terbana 14 Db Fongal 29 Gl Fongul 13 Fd Forgian, El- 10 Gf Forsei, Ras- 29 Db Forsetta 14 Ac Forsetta 14 AC Fort Charlet (Gianet) 6 Ae Fort Halin 33 Bc Fort Pervinquière 10 ABd Foruama 29 Eg Foschia 14 Cc Fossenet 8 BCb Foum Tatahouine 10 Bb Foum Tatahouine 10 Bb Frag, Sidi-18 Bc Fras, u. 10 He Fras, U. el-14 Dc Frascia, m. 22 CDb Frascia, m. 22 CDb Fratsa, el-14 DEb Freg, u. 14 CDb Frenghit Astan, m. 22 Ab Frengia, m. 22 Ac

Frid, Ain el- 14 Ab Frog, S .- 14 Bb Fruten, u. 14 Cd Fruten, u. 14 Cd
Fuacher, pop. 6 FGb
Fuatir, el- 14 Db
Fueihàt, Fort. el- 17 cart. 1
Fueihàt, reg. 17 cart. 1
Fuer, u. 18 Hd
Fugha, el- (Uled Saidan) 13 Hb
Fughida, Bir- 13 FGb
Fulai 31 Cc
Fulai, El- 31 Ab
Fulaider 31 Ab Fulaider 31 Ab Fulale 29 Bb Fulame 33 BCe Fulla 20 Dd Fulla 20 Dd Fundinai, m. 24 Cc Fungamoio 29 Eg Fungamoio 29 Fe Furdan, El-33 Gh Furolo 29 Da Furus, m. 24 CDb Fuscianà 24 Ba

G

G
Gaab, m. 24 Db
Gaaba, t. 24 Ca
Gaalà, f. 24 Cb
Gaan 33 Ba
Gaar 24 Ec
Gab, el-, reg. 24 Ec
Gab, el-, reg. 33 Gkl
Gabadb, u. 14 Db
Gabader 33 Bd
Gabader 33 Bd
Gabalé, m. 24 Ec
Gabailé, m. 24 Ec
Gabailé, m. 24 Ec
Gabaije 20 Ae
Gabangabli 20 Hb
Gabat, U. el- 18 Bb
Gabate, t. 22 Cb
Gabau, u. 14 Cc
Gabbai-garo, vulc. 24 Ec
Gabbi-hu, is. 26 Bb
Gabbon, l. 33 Fi
Gabe, m. 24 Ca
Gabeennet, t. 22 Ca
Gabei Chilli, m. 22 Ca
Gabei, Marsa- 18 cart.
Gabgába, R. el- 18 cart. Gabená Gonfalon 22 Cc
Gabes, Mársa-18 cart.
Gabgába, R. el-18 cart.
Gabod 20 Dd
Gaboi 31 Cc
Gabon, t. 22 Cb
Gabr Ali 18 Kd
Gabred Dahar 18 Ie
Gabr el Cáuta 18 Kd
Gabr el Chadem, m. 18 Ba
Gabr el Fáregh 18 IKd
Gabr el-Giabruni 17 Bd
Gabr en-Naaná 17 cart. 3
Gabrer-Rich 17 Ed
Gabrer-Sicatasi 18 cart. Gabre en-Naana 17 cart. 3
Gabrer-Rich 17 Ed
Gabresc Sciarasi 18 cart.
Gabres Sreiria 18 cart.
Gabul, m. 24 Ba
Gadabursi, pop. 20 Dde
Gadámes 10 Ad
Gadd el-Ahmar 18 DEb
Gadd el-Ahmar 18 DEb
Gadd el-Ahmar, reg. 17 Gcd
Gaddon 33 HIk
Gaddu, u. 10 Cb
Gäde 31 Aa
Gadet, m. 24 Db
Gadir Scennat, reg. 14 Dc
Gadmaitu 26 Bd
Gad Mi, f. 24 Ca
Gadría, el- 14 Eb
Gadud, m. 22 Cb
Gaduras, f. 35 Ed
Gafarca, reg. 29 GHmn
Gaf el Gharb, m. 10 Gf
Gaf el Sciarchi, m. 10 Gf Gaf el Sciarchi, m. 10 Gf Gaffaz, el- 14 Bab Gagab 27 Bb Gagub 6 GHc Gahâr 26 De Gaharlighedè, t. 24 Eb Gahtan, Bir- 10 Fc Gaidarò 33 Hi Gaidaro, is. 35 Bb Gaidaro, is. 35 Cd

Gaiden 27 Dd Gaile, D.- 29 Ab Gairacu 29 Bb Gaivarò 29 Cb Galaad, l. 33 Gh Galabuala 29 Gl Galabum, Gasr-, rov. 14 Cc Galabum, Gasr-, rov. 14
Galadi 27 Ac
Galadi 33 Gh
Galadina, Bir- 13 Fc
Galadoio 33 Gk
Galaghet 33 Hk
Galala, Pozzi di- 24 Eb
Galala, t. 24 Eb Galalio 29 Hi Galam, m. 31 Bc Galamò, Pozzo- 31 Bb Galan 20 Ce Galan 20 Ce Galangal 29 Eg Galanie 20 Dd Galao Omani, f. 29 Hi Galata, t. 24 Dab Galata el H. 18 Da Galb el-Me 10 Hd Galboi 31 Cc Galbore 31 Bc Galcheno 22 CDb Galborè 31 Bc
Galcheno 33 CDb
Galdaghet 33 Hk
Galeb, u. 18 Id
Galeb Tzaglá, t. 22 Ca
Galegu, f. 20 Ac
Galèlo Elà 22 DEc Galèlo Elà 22 DEc Galgadut, El- 33 FGl Galgial, pop. 31 CDab Galgoraf 27 Da Gali Alen, v. 24 Ec Galielo 27 Cb Galla, El- 28 Gi Gálla, el-, reg. 17 cart. 2 Gallabat (Metemma) 20 Ac Gallabat (Metemma) 20 Gallabat (Metemma) 20 Gallabia, el-, m. 18 Ea Gallacaio 33 Hh Galladuso 33 Hi Galladuso 33 Hi Galladuso 33 Fi Galnoleh 33 Fi Galnoleh 33 Bd Galoca 20 Ed Galweda 33 ABa Gamàn, m. 24 Dc Gamaró, m. 24 Ec Gambed buji 26 BCd Gambardu, reg. 29 Fg Gambiyah 33 Bd Gambole 31 Db Gamel 20 Ab Gambiyah 33 Bd Gambole 31 Db Gamel 20 Ab Gamos Bari 33 Ae Gan, Bir- 14 Cb Gan, El- 33 Ik Gan, u. 14 Cb Ganaf, Pozzi- 24 Da Ganana, f., vedi Giuba Ganatat, t. 19 Bc Gandua, f. 22 Acd Gandula, Bir- 18 Id Gani, u. 14 Bc Gandua, 1. 22 Acd
Gandula, Bir- 18 Id
Gani, u. 14 Bc
Gan Liba, m. 20 DEe
Ganni 13 Hb
Gaolo 33 Bc
Garab Abdi, El-, vedi Vuali
Garab i 13 Ec
Gara Bidda 20 De
Garab Bidda 20 De
Garab Un 33 CDa
Garabulli, Gasr- 10 Eb
Gara Calf Allah, m. 13 Ib
Garad (R. Filuk), c. 33 Ih
Gara el-Beda, m. 17 Bd
Garaet Ben Agghiu 10 Cd
Garaet Djelalta 14 Ab
Garaet el-Haddad 14 Bc
Garaet Gefgef 10 CDd
Garaet Gefgef 10 CDd
Garaet Garaet Ozbe
Garaet 33 Ih Gara Gorfu, m. 20 Be
Garah 33 Ih
Gara Igla 13 Ib
Garain, m. 24 Cb
Garal, El- 10 FGde
Gara Lubera, geb. 13 FGa
Garan 33 Db
Garanis, Bir el- 18 Cb
Gara Nubica, m. 17 Ge
Gararle 31 Db

Gararli 33 Fk
Garar Seed, m. 14 Dc
Garar Zagureh, m. 14 Dc
Garas, El- 31 Ca
Garas Bendavò 31 Bc
Garas Burale 31 Cc
Garas Cut 31 Bc
Garas Cut 32 Bc
Garas Fiale 31 Cb
Garas Ifai 31 Cb
Garas Ifai 31 Cb
Garasit, t. 24 Bb
Garast Garas Gababhin 31 Ab
Garat el Beddada, m. 13 FGb
Gara tuila 13 Id Gara tuila 13 Id Garbaa, Sidi- 18 Da Garba Hare 31 Ab Garba Hare 31 Ab
Garbavuein 33 Ii
Garbi, Ain el- 17 Cd
Garbi, Sciara el- 10 cart.
Garbiale 29 Bc
Garbo 27 Bc
Garbodagó 27 Bc
Garbodagó 27 Bc
Garbodagó 17 EFd
Gardabia, Bir el- 10 EFd
Gardabia, Bir el- 10 FB
Gardabia, Bir el- 10 FHC
Gardabia, Bir el- 10 HIC
Gardadda, m. 22 Ca Gardabía, Bir el- 10 HIc Gardadda, m. 22 Ca Gard Bu Craa 17 Be Gard el-Luahi 17 Ed Gard er-Rumi 17 Cde Gardibodle 33 Dd Gardille 31 Be Gardó 33 Cc Gáret Chod, m. 17 Fd Gáret-Cudi, m. 8 Ga Gáret el-Alegh, m. 17 Fd Gáret el-Gusbat, m. 14 Bc Gáret el-Gusbat, m. 14 Bc Gáret el-Melah, m. 17 Cd Gáret el-Reteim 17 Hb Gáret en-Nuss, m. 17 cart. 3 Garet el-Meiai, in: 17 Cd
Garet el-Nuss, m. 17 cart. 3
Garet es-Scerif, m. 6 Ge
Garet es-Sdada, m. 17 Eb
Garet es Seeneb, m. 17 DEd
Garet es Seneb 17 Fd
Garet es Seneb, m. 17 Fd
Garet es Seneb, m. 17 Fd
Garet et-Taiut, m. 17 Eb
Garet et-Tera, m. 17 Hc
Garet Meriem 18 Db
Garet Meriem 18 Db
Gargaf, f. 20 Ac
Garganta, m. 29 Gi
Gargar, m. 33 Db
Gargar, u. 14 Cc
Gargarsh 10 Eab
Gargarfa, el- 18 Bb
Gargiuma, u. 14 Cc Gargaría, el- 18 Bb Gargiuma, u. 14 Cc Gargori 33 Ea Gargúr, u. 14 Ec Garian, Gasr- 10 Eb Garian, geb. 10 DEbc Garib, el- 18 Hd Garigh, el-, pal. 18 Gd Garim 33 DEb Gariunes 17 cart 1 Garma Gar, pal. 29 Gm Garmal, f. 33 Dd Garmal, f. 33 Dd Garmat, u. 14 Cc Garmuda 27 BCc Garmuda 27 BCc Garnanía, Bir el- 10 FGc Garn ul Gren, el- 17 Gc Garorli 31 Da Garra Marra 31 Aa Garrero 27 Ch Garruen 33 Gk Garrum, Gasr- 18 Gd Garsaitu, Pozzo- 24 Eb Garscianchilduliat 33 GHh Garscianchilduliat 33 GHI
Garse 27 Ae
Gasć, f. 22 cart.
Gasc e Setit, reg. 22 cart.
Gaschera, El- 29 Bc
Gascian, El- 29 Bc
Gasciale, 31 Ab
Gasciale, m. 31 Ab
Gasciná, m. 24 Ac
Gashat 14 Cb
Gasr 18 Hd
Gasr Abd el Crim 18 Ca

Gasr Abd el Crim 18 He
Gasr Addadia 18 Id
Gasr Ahmed (Misurata Marina) 14 Eb
Gasr Aleián 18 Id
Gasr Aua 13 Fe
Gasr Batta 18 Hd
Gasr Belgref, rov. 14 Bc
Gasr Behamam 18 Ea
Gasr Behi Gdém 18 Id
Gasr Beni Ulid 10 Ec
Gasr Bergiu 18 ABb
Gasr Brúr 18 Hd
Gasr Brúr 18 Hd
Gasr Brúl 18 Gd Gast Abd el Crim 18 He Gasr Bu Bgaila 18 Gd Gasr Bubreila 18 Id Gasr Bu Nzár 18 Gd Gast Bu Nzár 18 Gd Gast Bu Rgheia, rov. 14 Cb Gast Cambút 18 cart. Gast Carmud 18 HId Gast Chalil, rov. 14 Db Gast Chiddeh 13 FGe Gast Chimba 13 Ge Gasr Dauani r4 Cc
Gasr Dauna, rov. r4 CDb
Gasr Derg ro Cc
Gasr Doga ro Eb
Gasr Duib, rov. r4 Bc
Gasr Duib, rov. r4 Bc
Gasr ed-Darain ro Fb
Gasr ed-Darain ro Fb
Gasr ed Dauna ro EFb
Gasr ed Dauna ro EFb
Gasr ed Adia r8 Id
Gasr el Adia r8 Id
Gasr el Adia r8 Id
Gasr el Adiab r8 Kd
Gasr el Araar ro Gb
Gasr el Arid r8 Cart.
Gasr el Auer r8 Gd
Gasr el Arid r8 Bb
Gasr el Arid r8 Bb
Gasr el Chreiriba r8 Ge
Gasr el Chreiriba r8 Ge
Gasr el Clecha r8 Eb
Gasr el Ebia r8 Hd
Gasr el Faschia, rov. r4 Dc
Gasr el Falaga r8 Ge
Gasr el Gazin ro Fb
Gasr el Gedid r8 Bc
Gasr el Gedid r8 Bc
Gasr el Gedid r8 Bc
Gasr el Gualish ro Dc
Gasr el-Hag ro Db
Gasr el Haman r8 HId
Gasr el Maallegh r8 Da
Gasr el Malerain r8 IKde
Gasr el Mecoa r8 Hd
Gasr el Mecoa r8 IKde
Gasr el Mesobberin r8 IKde
Gasr el Mraisat r8 IHd Gasr Dauani 14 Cc Gasr Dauna, rov. 14 CDb Gasr el Mragh 18 Id Gasr el Mraisat 18 Hd Gasr el Mtaugat 18 Kd Gasr el Mugata (Muctar, Arae Philaenorum) 6 Eb Gasr el Múrra 18 Id Gasr el Musdasci 18 Ie Gasr el Uscisc 18 Id Gasr er Remteiat 18 Id Gasr er Riah 18 Id Gasr er Rseim 18 IKd Gasr er Rséim 18 IKd
Gasr esc Scendira 18 Hd
Gasr esc Sciden 18 Id
Gasr esc Sciden 18 Id
Gasr esc Sciden 18 Id
Gasr esc Sultan 18 Ba
Gasr es Sultan 18 Ba
Gasr es Sultan 18 Id
Gasr et Trab 10 Ld
Gasr et-Tuil 18 Ba
Gasr et-Tuil 18 Da
Gasr et-Tuil 18 Da
Gasr et-Tuil 18 Da
Gasr Garabulli 10 Eb
Gasr Garabulli 10 Eb
Gasr Garan 10 Eb
Gasr Gartím 18 Gd
Gasr Gattífa 18 Id
Gasr Gattífa 18 Id
Gasr Gattífa 18 Id
Gasr Geber 10 Gc Gasr Geber 10 Gc Gasr Gefara 10 Eb Gasr Geméa 18 Gd Gasr Gemei 18 Id Gasr Ghauabi 18 Gd Gasr Gheddas 10 FGc Gasr Ghendes 18 Hd Gasr Ghirinu 18 Gd Gasr Giahain 18 Ge Gasr Giarábua, rov. 14 DEc Gasr Gilmána 18 Id

Gasr Giránghedi 6 Fd Gasr Grara 10 Fb Gasr Gtúfa 17 cart 2 Gasr Hargus, rov. 14 Cc Gasr Herún 17 cart 2 Gasr Iará 18 Kd Gasr Iefren 10 Db Gasr Legbua 18 Id Gasr Leglea 18 Gd Gasr Leglea 18 Gd
Gasr Ludi, rov. 14 Cb
Gasr Marà, Rovine di- 13 Ed
Gasr Mellita, rov. 14 Bb
Gasr Mescebub 18 Hd
Gasr Messebub 18 Hd
Gasr Meslegúl 18 Id
Gasr Mimun 10 Fc
Gasr Mnchla 18 Gd
Gasr Nabru 18 Id
Gasr Sanam (Obelisco), rov. 14 Cc
Gasr Scebin 18 Id
Gasr Scecit es Suani 18 Kd
Gasr Scecilat, rov. 14 Cc Gasr Sciegliat, rov. 14 Cc Gasr Sciauia 10 EFb Gasr Sciunie 18 Id Gasr Sciza 18 Id Gasr Siehbu 18 Id Gasr Tarhuna 10 Eb Gasr Taulun 18 He Gasr Tecasis 18 Ca Gasr Tecrit, rov. 14 Gasr Tectana 18 Id Gasr Tecur 10 Bc Gasr Teitúnes 18 Id Gasr Tellil, rov. 14 Bb Gasr Tensiua 10 Eb Gasr Tellil, rov. 14 Bb
Gasr Telsiu aro Eb
Gasr Tueis 18 Ge
Gasr Tueis 18 Ge
Gasr Uames, rov. 14 Bc
Gasr Uames, rov. 14 Bc
Gasr Umm Alfein 18 Kd
Gasr Umm Alfein 18 Kd
Gasr Umm Heneia 18 Id
Gasr Zaafran, vedi Sirte
Gasr Zenzer, rov. 14 Dc
Gassà, Rio- 24 Cc
Gassar Gudda 31 Aab
Gassar Gudda, pop. 31 ABb
Gassar Gudda, reg. 29 Hh
Gassea Gudda, reg. 29 Hh
Gassea Omenee 31 ABb
Gat 13 Re
Gata, U. el- 14 Cd
Gatariana, B.- 10 FGb
Gat el-Ihudi 10 Cb
Gath, t. 33 Cb
Gatrania, Eluet el- 18 Hd
Gatres, Gasr el- 18 Ge
Gatta, el- 13 Eb
Gattanscia, Bir- 14 Cc
Gattar, U. el- 14 Cb
Gattar, U. el- 14 Cb
Gattar, U. el- 14 Cb
Gattar, U. el- 18 Bb
Gattiar, Gasr- 18 Id
Gattin, Gasr- 18 Id
Gattin, S.- 14 Db
Gauan 25 Cc
Gauani 20 Cd
Gauani 20 Cd
Gauani 20 Cd
Gauat, el-, rov. 14 Db Gaua 25 Cc Gauani 20 Cd Gauat, el-, rov. 14 Db Gaudere 31 Ab Gaugau, u. 14 Db Gaulit, pal. 29 Cm Gaulo, El- 33 GHl Gavariole 13 Db Gavsamodó 31 DEc Gazal, u. 14 Cc Gazala, Ain el- 18 Ea Gazellia, B. el- 10 Hcd Gazeilia, B. el- 10 Fb Gazun, u. 14 Eb Gazun, Gast el- 10 Fb Gazun, u. 14 Eb Gazin, Gasr el- 10 Fb
Gazuan, u. 14 Eb
Gazuzla, el- 14 ABa
Gazzalía, B. el- 10 Hcd
Gbabia, Bir el- 10 Db
Gbéba, B. el- 10 Hc
Gbei, U. el- 10 Gcd
Gderia, B. el- 14 Bb
Gebar, 100. 14 Ec
Gebara, u. 18 Da
Gebbanet et Tluháh 18 Ie
Gebbanet et Tluháh 18 Ie
Gebbile, reg. 18 cart. Gebèil, el-, reg. 18 cart. Gebel 10 Bab Gebel, m. 20 BCb

Gebel, u. 14 Dd Gebel, U. el- 18 Gd Gebel el Abid 18 GHde Gebel Tair, vulc. 20 Cb Geber, Gast- 10 Gc Geberet, t. 22 Ac Gebertan, vedi In Haberten Gebveda 27 Da Gecira, B.- (B. Le Boeuf) 10 Bb Gecira, u. 10 Ab Gecira, u. 10 Ab
Gedais 33 Gh
Gedais, u. 14 Cb
Gedda 31 Dc
Gedda, el- 14 Db
Gedeiát, el- 14 Db
Gediát, el- 14 Db
Gedid, vedi Sebca
Gedid, Bir- 11 Bd
Gedid, B. el- 11 Bb
Gedid, Gasr el- 18 Bc
Gedid, Gasr el- 18 Cb
Gefa, f. 20 Bc
Gefa, f. 20 Bc
Gefara, Gasr- 10 Cb
Gefgef, Garaet- 10 CDd
Gef-Gef, m. 17 Ae
Ge-he-dir 29 Ab
Gehem 31 Da
Gehésc, el- 14 Bb
Gehem 32 Da
Gehésc, Geb. el- 14 Bc
Gelantu, Eluet- 18 Hd
Geldach 33 Hh
Geldet el-Chódra, reg. 14 ABb
Geldu 20 Be
Gele 22 Dc Gedais 33 Gh Geldu 20 Be
Geldu 20 Be
Gele 33 Dc
Gelela, U. el- 14 Cc
Gelgaris 33 Hh
Gelib, El- 33 Hl
Gelib, El- 35 Hl
Gelud, u. 14 DEb
Gelud, u. 14 DEb
Gelud, a. 14 DEb
Geludia, Bir el- 18 Bc
Gemada Giliole, reg. 31 Dc
Gemal, el- 10 CDb
Gemalla, El-, pop 10 FGd
Gembell 22 Dc
Geméa, Gasr- 18 Gd
Geméin, Bir- 10 Ed
Geméin, Gasr- 18 Id
Gemil, el- 14 ABb
Gena, Bir- 14 Cb
Genále 29 Cb
Genan esc-Scebiaán 14 Bb
Geníté, m. 22 Cart. Geldu 20 Be Genité, m. 22 cart. Geniti 22 cart. Geniti, t. 22 cart. Gennanica 29 Gm Genna Sabio 29 Da Gennaun 14 ABc Gennaun, u. 14 ABb Gerahia 13 Ib Geram, F. el- 31 Dc Geran 33 Da Gerba 20 BCe Gerbabit, t. 24 BCb Gerdes 18 Id Gérdes el Abid 18 Ge Gere, reg. 8 Eb Geremba, m. 24 Ba Gerfán, u. 18 cart. Gergas 20 Be Gergerumma, Ain- 18 Hd Gergerümma, u. 18 Hd Geri 20 Dd Geriban 20 Ig Geriban 33 Ig Gerigén 14 Ac Gerintur 33 Ii Germa (Garama) 13 Ec Germa (Garama) 13 Ec Gerom, is. 22 Db Gerrani, el- 18 Id Gerrari, U. el- 18 Hd Gerrari, Bir el- 18 Cb Gesah, El- 20 Ec Gesair, el- (Paese delle Isole) 27 ABf Gesira 29 Db Gésscia, el-, reg. 18 HI Gesso 8 Db Gezira, el- 6 Fd Gezirat Asgar, is. 22 DEb Geziret Arbaa Gsur, is. 18 Ea Geziret Chersa, is. 18 Da

Geziret el Bardah, is. 18 Ea Geziret et Maracheb, is. 18 Ea Gfia, Bir- 14 Ec Gha, Bir- 14 Ec
Ghabal 33 Ad
Ghabbi-hu, is. 22 Eb
Ghanfur, Colline- 20 cart.
Ghara 13 Fc
Gharbi, u. 13 DEc
Ghaubi, Gasr- 18 Gd
Gheb-gheb, f. 22 Cb
Ghebiat 31 Db
Ghebilat, U. el- 14 Dd
Ghedádfa, El-, pop. 10 GDd
Ghedádfa, El-, pop. 10 GDd
Ghedah, A.- 22 Bb
Ghedan, Dec 22 Bc
Ghedah, A.- 22 Bb
Ghedanaieb, t. 22 Ab
Ghedaname 31 Db
Ghedasame 31 Db
Ghedasame 31 Db
Ghedasame 33 FGl
Gheddafia, Bir el- 10 FGc
Gheddafia, Bir el- 10 FGc
Gheddah, Ai- el- 6
Gheddah, Ai- Ec
Gheddel 24 Cb
Ghedde, t. 24 Ec
Ghedem, 124 Eab
Ghedem, 124 Eab
Ghedem, 24 Eb
Ghedem, Ras- 24 Ea
Ghedem-Siga, reg. 24 DEab
Ghedimto 26 BCe
Ghed Ghed 24 Ba
Ghedimto 26 BCe
Ghed Ghed 24 Ba
Ghedir el-Mzerreb 18 Cb
Ghedir el-Mzerreb 18 Cb
Ghedir esc-Sciomar 18 Ca
Ghedo 33 Fm
Ghedo Barcan 31 Dc
Ghedjab, G. el- 17 GHd
Ghégab, El- 33 Da
Ghelaa, el- 10 Db
Gheladi 27 Bc
Gheladi 27 Bc
Gheladi 27 Bc
Gheladi 28 Li
Ghelchel Hagi Mohammed 6 Ed
Ghelb el- Hamdia, m. 10 Bd Ghelb el Hagi Mohammed 6 1
Ghelb el- Hamdia, m. 10 Bd
Ghelcaddo 33 Ii
Gheldam, Pozzo-24 Da
Ghelè, m. 24 Ba
Ghelè 22 Cc
Ghelebà 24 Dc
Gheledi 27 Bc
Gheledi 27 Bc
Gheledi, pop. 31 CDc
Gheledi 29 Da
Ghelende, m. 22 Cc
Ghele Nur 27 Bc
Ghel Gao 31 Cc
Ghel Ghel 20 Cg
Ghel-Ghel, reg. 29 Acd
Ghelidhe e Gilible, pop. 31 Ca
Ghellidhe e Gilible, pop. 31 Ca
Ghellidhe e Gilible, pop. 32 Ca
Ghellidhe e Gilible, pop. 31 Ca
Ghelidhe 11 Ghelmir, u. 17 Dd
Ghelidhe, u. el- 13 Ie
Ghemercà 31 Bb
Ghená, el- 18 Id
Ghenáb, m. 22 Dc
Ghenadie, t. 24 Bc
Ghéndes, Gasr-18 Hd
Ghenemi, geb. 13 Hd
Ghenemi, U. Ben-13 GHd
Ghennisebà 24 Dc
Gher 22 Cb
Gher, reg. 22 CDb
Gher, reg. 22 CDb
Ghera M. di- 24 Db
Gherad Fara, tr. 33 Cb
Gheraia El- 13 Ec
Gheralta 26 Ae
Gheranise 33 Be
Gherar, pen. 20 cart. Gheralta 26 Ae
Gheranise 33 Be
Gherar, pen. 20 cart.
Gherara Mungir 13 IKc
Gherat el-Hamer 13 Hd
Gherara Talha, m. 13 FGa
Gherar el Crit, Serir- 13 Hb
Gherbell 31 Db
Gherdebele 31 Ab
Gherdsei, pal. 29 Gm

Ghereb, Pozzo- 31 ABa Ghereinfuta 13 Gb Gheremi 24 Cb Gherento, t. 24 Ec Gherento, t. 24 Ec Gherer, m. 24 ABb Gherer Bial 31 Bb Gherere, El- 29 Ca Gherere, El- 29 Ca Ghergher, t. 24 BCb Gherghera 24 Cc Ghergherà 24 Cc
Ghergherà 24 Dc
Gheria esc Scherghia, el- 10 Ed
Gherias, Bir- 10 He
Gherias, u. 10 He
Gheridei 31 Bc
Gherilli, pal. 29 Gk
Gherini 27 ABc
Gherlogubi 27 BCc
Gherma f 20 Ac Gherlogubi 27 BCc Gherma, f. 20 Ac Ghermeghel 31 Bb Ghermet, El 24 Cb Gheroti 29 Ab Gheroti 29 Ab Gherra, pop. 31 Cc Gherrim 14 CDb Gherrone 33 Bd Ghersa 33 Da Ghersamo, m. 24 Ec Ghersei, pozzo- 31 Aa Ghersamo, m. 24 Ec
Ghersamo, m. 24 Ec
Ghersict, Pozzo- 31 Aa
Ghersict, reg. 20 cart
Ghersict, t. 20 cart.
Ghesceria, El- 10 Fe
Ghescul 29 Bc
Ghetaán, El- (el Mrerat), pop. 18 EFb
Ghetáret el-Amúd, m. 14 Cd
Ghet Caran, El- 27 Cd
Ghet Congiuru 27 Bc
Ghet-Raren, El- 33 Gl
Ghet-Raren, El- 33 Gl
Ghet-Raren, El- 36 Ghet-Raren, El- 37 Gl
Ghet-Raren, El- 10 Be
Gheva Gheva 29 Bc
Gheva, f. 26 Ae
Ghezà Agadà 24 Cc
Ghezaia, Gasr el- 10 Bc
Ghezlan, B. el- 14 Dc
Ghezzan, In- 10 Be
Ghial, Sidi- 14 Bg
Ghibla, reg. 6 BCb
Ghibdo 26 Df
Ghiddoli 26 Cd
Ghighir, t. 24 CDa Ghersei, Pozzo- 31 Aa Ghighir, t. 24 CDa Ghilé, t. 22 Ca Ghilibed, f. 31 Ac Ghillu 14 Bb Ghilmán, Bir- 14 Eb Ghilo, B. Bu- 10 Ed Ghimbibiet, reg. 20 Be
Ghimda 26 Ac
Ghinda 24 Db
Ghinda, V. di- 24 Db
Ghindai, m. 24 Ba
Ghindi 31 Bb
Ghiran, el- (pr. Misurata) 10 Fb
Ghirán, el- (pr. Tripoli) 8 cart.
Ghirbab Tzelè 24 Dc
Ghirbab Tzelè, m. 24 Dc
Ghirbirti 33 Eb
Ghirghir (Benad.) 31 Db
Ghirghir (Benad.) 32 Cb
Ghirghir, f. 22 Cb
Ghirghir, f. 22 Cb Ghimbibiet, reg. 20 Be Ghirghir, t. 22 Ac Ghirghirret, p. 24 CDa Ghiriffó 26 Ce Ghiriffó 26 Ce
Ghirinu, Gasr- 18 Gd
Ghiron 29 GHi
Ghiron, pal. 31 Ac
Ghirza 10 Fd
Ghirza, u. 10 Fd
Ghirza, u. 10 Fd
Ghirza, u. 10 Fd
Ghirza, i. 10 Fd
Ghirza 31 Bb
Ghividi 31 Aa
Ghnafid, El- 14 Ac
Ghnem, Bir el- 10 Db
Ghorroli 26 Be
Ghoumerassen 10 Ba
Ghsciánu, Bir- 18 Hd Ghsciánu, Bir- 18 Hd Ghudua 13 Fc Giaachia, B. el- 14 Dc Giaafer, G.- 18 Da Giabadgeh, reg. 27 Cde Giabbi 29 Ab

Giaber, Sidi- 18 Ba Giaber, U.d- 14 Bc Giado 10 Dc Giado 10 Dc
Giado, vedi Djado (Col. d. Niger)
Giafer, Bir- 10 Fd
Giafra, el- 14 Cb
Giagbub, el- (Giarabub) 17 Gd
Giaggia Badda Gila 29 Gm
Giaggia Badda Gila 29 Gm
Giaghiri, m. 24 Cb
Giaguri 27 Cb
Giah 20 Dc
Giahain, Gasr- 18 Ge
Giahama, M. el- 17 Bd Giahama, M. el- 17 Bd Giahama, M. el- 17 Bd Giahel 33 Cb Giahil (U. Ododen) u. 33 Db Giáhli, Gasr el- 8 cart. Gialalassi (Pietro Verri 27 Cd Gialcui, m. 24 Bc Gialga, Bir- 14 Cb Gialie 26 Dc Gialie 26 Dc
Gialin, pop. 22 Ac
Giallelo 20 Dd
Gialo, Oasi di- 6 Fc
Giama 29 Ab
Giama Biscia 22 cart.
Giamamla, Bir- 14 CDc Giámamla, Bir- 14 CDc Giambulul 29 Da Giambulul 29 Da Giambulul 37 CDc Giameha 31 Ac Giameha, reg. 29 Aab Giàna Omarà, reg. 29 GM Gianateca, pal. 29 Gm Giandutei, Pozzo- 31 Aa Gianet, vedi Fort Charlet Giangher, A.- 24 Ba Giangheren 22 Cc Giannadi 35 Dd Gianzur, Záuiet- 18 cart. Giara 27 Af Giarabba, m. 24 BCa Giarábba, m. 24 BCa Giara 27 Af
Giarabba, m. 24 BCa
Giarábba, m. 24 BCa
Giarábba, ta. 24 BCa
Giarábba, Bir- 10 GHc
Giarábua, Bir- 10 GHc
Giarábua, 6 GHc
Giarabub, 6 GHc
Giarabub, 6 GHc
Giarabub, 6 GHc
Giarabub, 6 GHc
Giardha, 6 GHc
Giardha, 18 Bb
Giaref, vedi El-Abdelliat
Giaref, vedi El-Abdelliat
Giaref, u. 10 Hcd
Giarmat-addá, is. 22 Db
Giarra El, pal. 29 Gm
Giáser, Bir- 18 cart.
Giavole 31 Db
Gibeli (Som. brit.) 20 De
Gibeli (Som. brit.) 20 De
Gibeli (Som. brit.) 33 Db
Gibille, Pozzo- 31 Bc
Gibliane 31 Db
Gibille, Pozzo- 32 Bc
Gibliane 31 Db
Gibrin, Sidi- 18 Bb
Gibrin, Sidi- 18 Ge
Gibrin, Sidi- 18 Ge
Gibrin, Sidi- 18 Ge
Gibrin, Sidi- 18 Ge
Gibrin, Sidi- 18 Ce
Gidali, f. 27 Dab
Gidbali 27 Cb
Giddal 20 Ae
Gidder, M. el- 22 cart.
Giddo, pop. 29 BCab
Gieberraied, t. 22 Ab
Giehel 33 Db
Gifa 10 le
Gifle 33 Ce
Gigflei 31 Da
Giglei 31 Da Gigheighlin, pal. 29 Gi Gigheighlin, pal. 29 Gi Giglei 31 Da Giglir, l. 33 Fi Gilarma 29 Aa Gilbo Gilbo 29 Bc Gildessa 20 Ce Gildessa 20 Ce
Giliale 33 Fm
Gilib 29 Cb
Gilieh 31 Ba
Gilinsor 33 Gh
Gillijihr 33 Fi
Gilmána, Gasr- 18 Id
Gimi, B.- 10 Gb Gimman, u. 13 DEbc Ginch, u. 13 Eb

Gindi 20 Ab Gindi 20 Ab
Ginger 31 Aa
Ginn, B. el- 17 Bc
Ginni, El- 29 Bc
Giobran, Sidi- 18 Da
Giocch, Bir el- 18 Bc
Giof, el 6 Ge
Giof el Gafsa 17 EFb
Giof el Matar 18 Bc
Giof el-Mrar 17 Ebc
Giofra, Oasi di- 10 GHe
Giograpia, Ras- 14 Bb Goidra, Uasi di- 10 Grie
Giogghig, Ras- 14 Bb
Giosh 10 Cb
Gir, El- 31 Da
Gir, El-, 12 Da
Gir, El-, 12 Da
Gir, El-, 29 Bc
Gira, El- 29 Bc
Gira, 20 Ac
Gira, El- 29 Bc
Gira, 20 Ac
Gira, El- 29 Bc
Gira, 12 Og
Gira, 20 Ac
Gira Goan 29 Bc
Gira Goan 29 Bc
Gira El Midgon 27 Bc
Giringinte 29 Bb
Girma, pal. 29 Gl
Giringinte 29 Bb
Girma, pal. 29 Gl
Giringinte 29 Bc
Giuna, 12 Gl
Giron 31 Bb
Giribo, f. 33 Dd
Giù 29 Gn
Giua, reg. 10 Bf
Giuabi, U. el- 18 BCa
Giuama, Bir el- 18 Cb
Giumah, Regione del- 27 ABe
Giuba, Regione del- 27 ABe
Giufa 24 Ba
Giufa 24 Ba
Giufara, Bir- 13 Gd
Giughiri, El- 29 Bc
Giuliana, Punta- 17 cart. 1
Giululát, Ain el- 6 Fd
Giumale, vedi Dugimale
Giumar 27 Ac
Giumbo 29 Hm
Givo 29 Fg
Gizan 26 Db
Glaa, U. el- 18 Da
Glaros, is, 35 Bb
Gleb, El- 13 Fd
Gmata, pop. 10 Eb
Gnafes, u. 14 Dc
Gnib, Sidi- 14 CBb
Gonir, 19 Cy
Goibu, 31 Aa
Gobellei 31 Aa
Gobi, B. el- 17 Gb
Gobnuh 33 Fi
Gobodir 33 Ih
Gobouen 29 Hm
Gobso 29 Ab
Gobsoi 31 Ba
God Ad 33 Da
Godaif 24 Cb
Godails, m. 24 Ba
Godeiti 24 Cbc
Godissa Curro 27 Ab Godle 31 Cb Godobo, m. 33 Da Gododi 31 Cc Godofelassi 24 Cc Godorei 31 Bb Godorei 31 Bb Godovei 31 Ab Godude, El-, m. 33 Hk Godut, El- 20 Cb Godut, El- 31 Ab Gof, u. 29 Fg Gof Adimo 33 Gi Gof Colole 29 Bb Goffada, l. 33 Fi Goffoddo 33 Fk Gof Jale 29 Bb Gog Ram 29 Bb Goggiam, reg. 20 ABd Gogoru, reg. 27 Ad Gogoru, reg. 27 Ad Goholi 33 Fi Gohuli 27 Bc Goira Ganan, reg. 31 Abc Gol, El- 31 Ca

Gol, El- 33 Gl Golaadde 29 Ad Golao Omani, f. 32 Ac Golasciumbi, reg. 29 Ad Golasciumbi, reg. 29 Golba 29 Ac Golbu 27 Ad Gol Der 27 Bc Golei, Pozzi- 24 Db Golfi 33 CDa Golgia 27 Ae Golgol 33 Ih Golima, f. 26 Bf Golisso 20 Ae Golol 31 Bb Gololgossi 27 Bc Gololgossi 27 Bc Gololno 29 Ac Gololonte, Gut.- 31 Ac Golufa 27 Ab Goluin 29 Cb Gomaredu 29 Gm Gomasso 33 Ih Gome, El- 31 Ca Gome Laegua, Ras- 29 Gn Gomò, m. 24 Ca Gondar 20 ABc Gonderscia 20 Db Gondar 20 ABc Gonderscia 20 Db Gondoli 33 Ea Gondo Libà 27 Cb Gondu 33 GHg Gongomà, t. 24 Ac Gonna 20 Ce Gonnasit, m. 24 Bb Gonsi 31 Bb Gonsi 31 Bb Goradia, el- 10 Cb Gorai 33 Ii Gorànlega, reg. 29 Gm Gorei 27 Db Gorgala, pal. 29 Gi Goria 33 Gm Goria, stagno 29 Aa Goriad 33 Ba Goriale 33 Hi Goriale, f. 31 Aa Goriale, Pozzo- 31 Aa Gorie 31 Cc Gorie 31 Cc Gorio Uen, El- 33 Gi Gorof Duruè 31 Ba Gorreiyo, El- 33 Bd Gorreiyo, El- 33 Bd Gorria 14 Ac Goruf, 1. 33 Gh Gorun, El- 31 Ca Gor Urà 31 Ab Gosauen 27 Cb Gosbet el-Fras 14 Db Goscia, reg. 27 Be Gossia 29 Bb Gosso Idor, pal. 29 Ac Gossò Idor, reg. 29 Ac Got Bu Ascher, reg. 18 Db Got Bu Meriem 8 Gb Got Dreua 18 Ca Got Bu Meriem 8 Gb
Got Dreua 18 Ca
Got ed-Dis 14 Cb
Got el-Dabar, m. 14 Cb
Got el-Gafsa, reg. 18 Da
Got el Gill 18 Ca
Got el Gill 18 Ca
Got el Hariga 18 cart.
Got el Hasan, reg. 18 Bb
Got el Meslegun 18 Da
Got el Meslegun 18 Da
Got el Flasla
Got Hariga 18 Cart.
Got El Hasan, reg. 18 Bb
Got el Meslegun 18 Cart.
Got El Hasan 18 Cart.
Got Hasan 18 Ba
Gotos, vedi El Flasla
Goubone 8 Db Goubone 8 Db Gouellei, E-29 Da Goui 8 Cc Goule, El- 33 Gk Gourà, m. 31 Da Gouri, 8 Dc Gouri, reg. 8 Dc Gouring 8 Ec Gouro 8 Ec Gouro 8 Ec Govanle, El- 31 Cb Govonne, 29 Bo Govonne, El- 29 Bc Goz, Regeb 20 Ab Gra, Bir el- 18 EFb Grabe 29 Da Grabi, el- 18 Da Graf, U. el- 13 Ib Grain, Bir el- 10 Id

Grande Hanish, is. 20 Dc Grande Hanish, is. 20 Dc
Grandi colonne romane, rov. 14 Aa
Gran Sirte (Golfo di Sidra) 6 DEb
Grara, Gasr- 10 Fb
Grarat, el-rov., 14 CDb
Grar el-Azreg, reg. 14 Dc
Grar er-Rtem 10 Id
Graret Darbuch 10 Eb Graret el Merba 10 Hd Graret Sech, reg. 14 Dd Grar Mbéghi 10 GHc Grar Mbéghi ro GHc
Grar Taorga, reg. r4 Dc
Grasvina 29 Bc
Grat Aroa, t. 24 Ca
Grat Gabri 24 Cb
Graued Sidi Sciahr el-Din r8 Gd
Greibfl, Sidi- r8 Bb
Gréin, U. el- r8 Ie
Gresc, Bir- r8 Da
Gria, el- ro Cb
Griggen, m. 24 BCb Gria, el- 10 Cb Griggen, m. 24 BCb Grilussa, is. 35 Bb Grissin, Bir- 14 Cb Grizia 14 Bd Grosgalbl 31 Ab Grotte, Fatt. le- 18 Da Gruta, Sidi- 18 GHd Gruta 24 Eb Gsea, U. el- 14 Db Gseba, el- 14 Db Gseba, el- 10 V. 14 Cb Gsea, U. el- 14 Db
Gséba, el-, 14 Db
Gséba, el-, 170v. 14 Cb
Gséba, el-, 170v. 14 Cb
Gséba, U. el- 14 Cb
Gséba, Ain el- 17 Gd
Gsebaia, al-, 6 Fd
Gsebaia, el- 6 Fd
Gser ed-Deffa 17 FGc
Gsonta 18 Hd
Gsur, U. el- 18 Ke
Gsur, U. el- 18 Ke
Gsur, U. el- 18 GHe
Gsur el Brega 17 Bc
Gsur Grara, rov. 14 CDb
Gsur el Begai 17 Bc
Gsur Grara, 10 Db
Guadi, Bir- 14 Cb
Guadia, Bir- 14 Cb
Guadia, Gasr el- 10 Dc
Guardafuí (R. Assir), c. 33 Ea
Gualish, Gasr el- 10 C
Guardafuí (R. Assir), c. 33 Ea
Guàrscia, el- 17 cart. 1
Guàrscia, el- 17 cart. 1
Guàrscia, 18 Cb
Guba 22 Bb
Guban, reg. 20 DEd
Gubba 20 Ad Guba 22 Bb Guban, reg. 20 DEd Gubba 20 Ad Gubba, el- 18 Kd Gubba, reg. 20 Ad Gubbah, c. 33 DEb Gubbal 33 Gg Gubbat 33 DEb Gubbet 33 DEb Gubbet Farah 33 Gi Gubbut 20 Hb Gubbet 33 DEb
Gubbet Farah 33 Gi
Gubbut 29 Hh
Gubbut, pal. 31 Ab
Gubel, f. 31 Ab
Guben, 32 Db
Guber, u. 13 Eb
Gubert, u. 13 Eb
Gubet Lach 33 Hk
Gubil 27 Bc
Gubut Lach 33 Hk
Gubil 27 Bc
Gubudle 31 Db
Gud Anod 20 Ed
Gudda 20 Ed
Gudda 20 Ed
Gudda 20 Ed
Gudda 31 Ca
Guddo Ud 22 Cab
Guddera 31 Ba
Guddo 32 Ca
Guddo Uen 29 Da
Guddo Uen 29 Da
Guddo Uen 29 Da
Guddo Lerei 29 Da
Guddo Uen 29 Da
Guddo Lerei 20 Da
Gudd

Guereharagu 27 Cc Guerrat Essafer, el-, m. 14 Dc Guezzi, U. el- 14 Db Guf, U. el- 18 Id Guezzi, U. el- 14 Db Guf, U. el- 18 Id Gufo 29 Fe Gugas, Sidi- 14 Db Gugas, u. 14 Db Gugia, B. el- 14 Dd Guguntài, m. 24 Bb Guidin, m. 24 Da Guilà 24 Cc Gula 24 Dc Gulà, Capanne- 24 Ca Gula, V. 24 Ba Gulbado, m. 33 Bb Guleba, el- 14 BCb Guledde, Pozzo- 31 Bc Guledde, Pozzo- 31 Bc Guledde, Pozzo- 31 Bc Guledie, pal. 29 Ab Gul Gule, pal. 29 Ab Gul Gumturru 20 Ed Gullúi, El- 31 Ca Gullúi, Flana- 22 cart. Gulble, pal. 29 Gm Gullúi, Piana- 22 cart.
Gulble, pal. 29 Gm
Gulble, pel. 29 Gm
Gulde, reg. 29 Gm
Gulquà 24 Cb
Gulsa, m. 22 Ac
Gultinà 24 Dc
Gululè 31 Cc
Gululei 31 Cc
Gululei, Bivio- 31 Dc
Gum 20 Cd
Gumarole, Stagno- 29 Bb
Gumarole, Stagno- 29 Bb
Gumorole 29 Ba
Gumorole 29 Ba
Gumorole 29 Bc Gumorei 29 Da
Gumorei 29 Ba
Gumorel 29 Ba
Gumurrai 31 Dc
Gumbaio, m. 33 Dab
Gumbel 29 Bb
Gumbi, Stagno di- 29 Ac
Gumburru, Colli- 33 FGh
Gumabi, 22 Cb
Gumbi, Stagno di- 29 Ac
Gumhod 24 Da
Gum Jesus 20 Ad
Gumlamo 29 Fe
Gummale 29 Bb
Guna, m. 20 Bd
Gunaguna 24 Dc
Gundet, reg. 24 Cc
Guncelli, is. v. Cunello
Gungunta 20 CDd
Guniaucher, El- 29 ABb
Gura 24 Db
Gura, vedi Gurda
Gura Ali 33 Ig
Guralei 31 G
Guralei 31 G
Guralei 31 G
Guralei 31 Aa
Gur Alio Gaide, m. 33 Da
Gurane 33 CDd
Gurare, pal. 20 Gm Gur Alio Gaide, m. 33 Da
Gurane 33 CDd
Gurane 33 CDd
Gurane 33 CDd
Gurara, pal. 29 Gm
Gurara Mendil 13 HIb
Gurbo 27 Bc
Gurbo Gabut 33 Ig
Gur Cavan 29 Bc
Gurda (Gura) 13 EFb
Gureharago 33 Fh
Gurel 33 Fi
Gur el Agaba, m. 18 Bab
Gur el Agaba, m. 18 HIb
Gur el Chell, m. 17 Ad
Gur el-Clas 13 HIc
Gur el-Ginazi, m. 17 Dc
Gur el Hofra, m. 17 Ad
Gur el-Ginazi, m. 17 Dc
Gur el Hofra, m. 17 Eb
Gur el-Manaseb, m. 17 Eb
Gur el-Manaseb, m. 17 Eb
Gur el Mizan, m. 17 Ed
Gurgi 8 cart Gur el Mizan, m. Gurgi 8 cart. Gurgi Nur 33 Ch Gur- gur 24 Dc Gurgur 33 li Gur Guri 24 Db Guriali 20 Ee Guriala 27 Da Guridda 31 Da Guritat 24 Ca

Gurma G., m. 22 cart.
Gurmeda, Bir. 13 FGb
Gur Melcranich, m. 13 Ib
Gur Mendil 13 Ic
Gur Misraten 13 Ic
Gurna 35 Bb
Guroba, U. el- 14 Abc
Gur Trinsa, geb. 13 Ia
Gurud, U. el- 17 Dc
Gurur 33 Da
Gusbat, el- 10 EFb
Gusci, el- 14 Eb
Guscia, m. 22 Cb
Gussa, geb. 13 Id
Gussi 31 Aa
Gut, El- 33 Hi
Gut Gololonte 31 Ac
Gutma 33 Ce
Guz, Rir el- 10 Ec
Gzeun, Bir el- 18 cart.

# Η

Haaid 24 Eb Habab, pop. 22 Cab Habas, el- 18 Ca Habat, El- 31 Bc Habata, Bir- 17 Hb Habban 20 Ec Habban 20 Ec
Habbun, pop. 17 GHb
Habbun, u. 18 Hd
Habeira, Bir- 18 Id
Habeila 24 Cb
Haber Ghedir, tr. 33 GHk
Haberi, Bir el- 18 ABc
Habertu 33 Bb
Haberten, In- (Gebertan) 6 Bd
Habesc, B.- 17 Eb
Habi Mantel 24 Ca
Hablei 33 Ii Hablei 33 Ii
Hablei, El-27 CDd
Habrab 22 Ca
Habr Elli, tr. 33 FGh
Habrenta 24 Eb Habrenta 24 Eb
Hacal Todaro, Pozzo- 22 Ba
Hacheim, B.- 17 Fb
Haclal 27 Bc
Had, El- 13 Fd
Had, El-, reg. 13 Fe
Had, U. el- 13 Ga
Had Udiat el- 17 Fc
Hadadem, f. 24 Dc
Hadafamo, f. 33 Bb
Hadamamel Dabas 29 Gm
Hadatamamel Dabas 29 Gm
Hadatamamel Dabas 29 Gm Hadamamel Dabas 29 Gn Hadauto 33 Bc Hadaueb 20 Ab Hadaueb, m. 22 Aa Hadd, u. 10 Ff Hadd, U. el- 10 Ge Haddas, m. 24 Eb Haddas, t. 24 Db Haddas, Valle- 24 Dbc Haddof, U. el- 18 Hd Haddon 27 Bc Hadele Gubo 20 Cd Haden, reg. 33 ABb Hadenda, pop. 22 ABac Hadenda, Pozri- 24 Eb Hadelnan, Pozzi- 24 Eb Hadenna, Pozzi- 24 Eb Haderlamo, m. 24 Db Hadhur, geb. 20 Db Hadid Laè 24 Ec Hadieres Sud, Bir el- 10 Bc Hadle, l. 33 Fi Haer 33 Hk Haeran, u. 13 Eab Haerum, u. 13 Eab Haerum, u. 10 DEf Haf 29 Fg Hafanli 29 Gi Hafanli, f. 31 Ac Haf-Hed 29 Ba Hafta, t. 22 Ba Hafta, t. 22 Ba Hafun 33 Eb Hafun, Ras- 33 Eb Hafur, m. 24 ABa Hag 33 Cb Hag, Gasr el- 10 Db Haga, El- (Som. brit.) 33 Bb Haga, el- (Trip.) 10 FGd Hagal (Otregiuba) 29 Gk Hagal (Som. brit.) 20 Ed Hagar, pal. 29 Gk

Hagar el Abiad 20 Ac Hag Bu Bácher, el- 18 Gd Hagfa, el- 17 Bd Hagfa el Beda 18 Eb Hágfet Bu Scedeigh 18 He Hágfet Bu Scedeigh 18 He Hagfet el Batem 18 HId Hagfet el Mara 18 Id Hágfet el Taabán 18 cart. Hagfet en Nezha 17 FGb Hágfet es Sreuil 18 cart. Hagfét Fáida 18 Hd Hagfet Sciága 18 Id Hagfet Umm ed-Drag 17 EFb Haggarih 33 FGg Haggaro, G.- 33 Ad Haggri 27 Cc Hag Hamed. Bir el- 18 Cb Haggri 27 Cc
Hag Hamed, Bir el- 18 Cb
Hagheifat, el- 18 Bb
Haghela Eled Amor 14 Ab
Haghi El- 29 Cb
Hagiagel 13 Fd
Hagiagel 13 Fd
Hagiagel 13 Fc
Hagiagel 13 Fc
Hagiagel 13 Fb
Hago, El- 31 Ab
Hago, El- 31 Ab
Hago, El- 31 Ab
Hago, El- 31 Ab Haibà, t. 24 Dc Haidan, Bir el- 6 Ed Haid Margiam 20 Ec Haik, l. 20 BCd Haik, l. 20 BCd
Haili 24 DC
Haine, reg. 31 BCa
Hairan, f. 20 Db
Hais (Gemen) 20 Dc
Hais (Som. brit.) 20 Ed
Haitmi 18 Hd
Halai 24 DC
Halailo, m. 24 Ec
Halaili 26 De
Halegio, m. 27 Ad
Haléigh el Asel, u. 18 Gd
Halfan U. el- 18 Gd
Halfan Medeina, u. 14 Cc
Halfan Zina, u. 14 Cc
Halfan Zina, u. 14 Cc
Halgama, U. el- 10 DEf
Halguma, U. el- 14 Cd
Halhi, pozzo- 22 Cb
Hailb, Pozzo- 22 Cb
Halibi, pozzo- 22 Cb
Halibi, Ras el- 14 Cd
Haliai, t. 33 Bd
Halta, El- 18 He
Halláb, Ras el- 14 Cb
Haliai, el- 18 Gb
Haliai, el- 18 He
Halláb, Ras el- 14 Cb
Haliai, el- 18 He
Halláb, el Gir 18 Ie
Hama 24 Dc
Hamad 33 Gl Haili 24 Dc Haligh el Gir 18 Ie

Ham 24 Dc

Hamad 33 Gl

Hamada, el- 10 BCc

Hamada di Tinghert 10 ADef

Hamada el Homra (Hamada rossa) 10 ADc

Hamada Neila 10 BCd Hamada Neila 10 BCd
Hamada rossa, vedi Hamada el Homra
Hamadet Gorra, m. 10 Bd
Hamam, Gasr el- 18 HId
Hamáma, u. 18 Ie
Hamáma, Ras el- 18 Id
Hamama, U. el- 13 Cab
Hamama, Zauiet el- 18 Ca Hamama, Zauiet el- 18 Ca Hamáma, Zauiet el- 18 Id Hámar, u. 18 Kd Hamára, S. el- 17 cart. 2 Hamára, S. el- 17 cart. 2 Hamarin, Bir el- 18 Db Hamasé nauár, Pozzo- 22 Aa Hamashaueb, t. 22 Ab Hamassatt. 20 cart. Hamasnaueu, t. 22 cart. Hamassat, t. 20 cart. Hamè, u. 14 Cc Hameda, Sidi- 18 Id Haméda, el- 18 Ge Hamediabi, m. 22 Ac Hamed Mire 29 Ca Hameida, Sidi- 18 Ba Hamera, Bir- 14 Bc Hames, t. 24 Dc Ham-Hamo 24 Ca Hamid 22 cart. Hamid, m. 22 cart. Hamin, U. el- 17 Ec Hamir, U. el- 14 Bc Hamira 13 Gc

Hamle, m. 20 Bc
Hammada, Bir el- 8 Ca
Hammada Nesceba 14 Cc
Hammam, Sorg.- 10 GHe
Hammam, t. 1-4 Cb
Hammam, u. 14 Cb
Hamman, u. 14 Cb
Hamman, v. 14 Cb
Hamman, v. 15 Cb
Hamman, v. 16 Cb
Hamman, v. 16 Cb
Hamman, v. 17 Cb
Hamman, El- 10 Ge
Hamnat, El- 13 Fc
Hamra, El- 13 Fc
Hamra, Bir el- 10 Cb
Hamra, Bir el- 10 Cb
Hamra, Bir el- 14 Dc
Hamra, U. el- 14 Bb
Hamra, U. el- 14 Ac
Hamra, Marsa el- 14 Cb
Hamra, S. el- 18 Ba
Hamud 33 Hg
Hanaui, U. el- 18 DEa
Hancar, p. 24 Da
Hancar, p. 24 Da
Hanchi 24 Ca
Handa 25 Eb Handar, P. 24 Da
Hancar, P. 24 Da
Hancari, Sidi el- 17 cart. I
Hanchi 24 Ca
Handa 33 Eb
Handellaeb, t. 24 Bab
Handellaeb, t. 24 Bab
Handellaeb, t. 24 Bb
Handellai, is. 22 Db
Hanedghia, M. el- 18 Bc
Haneita, m. 24 DEc
Hanfalel 33 Ab
Hanfur 24 Db
Hangur 33 Ih
Hangur 33 Ih
Hani, el- 18 Hd
Hani, el- 18 Hd
Hania, Zauiet el- 18 Hd
Hania, U. el- 18 Ie
Haouich, Uadi- 8 Fd
Haouich, Uadi- 8 Fd
Haouiya, Bir el- 10 ABc
Harab Suit, t. 22 Bb
Harab Suit, t. 22 Bb
Hara Faro, pal. 29 Gh
Harag Jid 20 Dd
Harahamà, m. 24 Eb
Harala 31 Ab
Hara Oda 27 Ac
Harar 33 Dc
Harardere 33 Hlk
Hararei 13 Dc
Harat, is. 22 Db
Haratu 20 Ac Harati, 18. 22 Db Haratu 20 Ac Haraua 29 Ac Haraua, f. 20 De Harchi Meghed 33 GHI Hareb, m. 22 Bb Hareiga, Mársa el- 18 cart. Hareb, m. 22 Bb
Hareiga, Mársa el- 18 cart
Haren, m. 24 Da
Harena 22 DEc
Hargisa 20 De
Hargus, Gasr-, rov. 14 Cc
Harinder 33 Dc
Haringeb. 20 DEc
Harisun, m. 22 Ba
Haristib, m. 22 Bb
Haristib, m. 22 Bb
Hariz el Oli, Bir- 10 Bc
Hariz el Oli, Bir- 10 Bc
Harmal, el- 18 cart.
Harmil, is. 22 Eb
Harmus, reg. 3 Gb
Harrus, reg. 3 Gb
Harrara 20 Ce
Harrar, m. 31 Da
Harre Gomore 31 Bb
Harscia, El- 10 BCd
Harscia, el- 14 Bb
Harti-Abgal, tr. 33 GHI
Harti Uarre 27 Ac
Harugi es Sod, m. 13 IKb
Harum, Sidi-, vedi Amséat
Harur 20 DEc
Harusof 24 Db
Hasa, el-, pop. 18 Id
Hasamó, reg. 24 Dc
Hasasan, Ras el- 14 Bc
Hasasin, reg. 24 Dc
Hasasin, U. el- 14 Bc

Hascesc, Pozzo- 22 Bc Hasciadia, Bir el- 10 Fc Hascid, pop. 20 Db Hasciub el-Amúd, m. 14 Cc Haseiat, el- 17 Cc Haseiat el- Achuan 17 Dd Haseiat-el-Magiabra 17 Gd Hasen 24 Ca Hasen Maccale 29 Bb Hasen Maccale 29 Bb Hashnaneid, t. 22 Ab Hasi, el- 10 Cc Hasi Bu Embarca 17 DEd Hasi el Magar 17 Dd Hasi Husain 17 Dd Hasi el Magar 17 Dd
Hasi el Masin 17 Dd
Hasian 17 Dd
Hassan, reg. 29 GHhi
Hassán, Sidi- 18 IKd
Hassan Sied, Pozzo- 31 Ba
Hassan Ugaz, tr. 33 ABd
Hassan Ugaz, tr. 33 ABd
Hassan El- 14 BCb
Hassi, Bir- 10 Df
Hassi, Bir- 10 Df
Hassi, Egedid 13 Db
Hassi Egedid 13 Db
Hassi Egedid 13 Db
Hassi Egedid 13 Db
Hassi Harhè 13 Bc
Hassi Imoulai 6 Ac
Hassi Inagiandas 13 BCb
Hassi Ingiandas 16 BC
Hassi Nehaia 10 Cf
Hassi Ouan Sidi 6 Ac
Hassi Scumbaba 10 Cf
Hassi Sougoued 6 Ad
Hassi Suisse 6 Bd
Hassi Timenocalin 13 Db
Hassi Tin Carten 13 Cb
Hassi Tin Hiadian 13 Bb
Hassi Tinkeouen 6 Ad
Hassi Tinkeouen 6 Ad
Hassi Uan Acian 13 Cc
Hassi Uan Dahman 13 Bb
Hassi Uan Gugui 13 Db
Hassi Uan Gugui 13 Db
Hassi Uan Tagiach 13 Cb
Hassi Uin Geramna 13 BCc
Hasta 22 Cb
Hasta 22 Cb
Hasu, pop. 20 BCc
Hasu, reg. 24 Ec Hasu, pop. 20 BCc Hasu, reg. 24 Ec Hatiet Beddaffar 17 CDd Hatfet Bu Alaua 17 Gd Hatfet Bu Embarca 17 DEd Hatfet el-Aámra 17 cart 3 Hatfet el-Cheíba 17 cart. 3 Hatíet el-Bdehi 17 Gb
Hatíet el-Cheiba 17 cart. 3
Hatíet el-Etla 17 Fc
Hatíet-el Fetah 17 Ed
Hatíet-el-Fredga 17 cart. 3
Hatíet el-Gea 17 Gd
Hatíet el-Gea 17 Gd
Hatíet el-Hifán 17 cart. 3
Hatíet el-Hifán 17 cart. 3
Hatíet el-Hiedda 17 cart. 3
Hatíet el-Huedda 17 cart. 3
Hatíet el Húesc 8 Ga
Hatíet el Meheiriga 17 BCd
Hatíet el Meheiriga 17 BCd
Hatíet esc-Scefellah 17 GHc
Hatíet esc-Scefellah 17 GHc
Hatíet esc-Scegheigh, reg. 17 Dc
Hatíet esc-Scefellah 17 GHc
Hatíet Gheizel 17 BCd
Hatíet Mépheb er Rámla 17 cart. 3
Hatítau, is. 26 Bc
Hatsina 24 Cc
Hatta-Filli, t. 24 Eb
Hattai t. 22 Bb
Hattai t. 22 Bb
Hatt Helg ed Did 10 If
Hattiat Rami 13 Fb
Hattiet Domran 13 Id Hattié 10 Ie Hattié 10 Io Hattigh Domran 13 Id Hattigehum el-Adam 13 Hc Hatt Meduin 10 If Hatt Meduin 10 If Hauachil, is. 22 Ec Hauachil, B. di- 26 Bc Hauachil, B. di- 26 Bc Hauaisc, Geb. el- 6 Gde Hauamed, el- 14 Ac Hauash 20 BCe Hauash, f. 20 Cd Hauath El-, pop. 10 Eb Hauath 24 Dc Hauath 7 Cart. 1

Haud, reg. 27 BCh Hauet, Pozzi di- 24 Db Haueuíri, el- 6 Ge Haugarolè, m. 31 Da Hauia, pop. 27 CDcd Haur 33 Bd Haura 20 Ec Haur 33 Bd
Haura 20 Ec
Hauret 24 Ea
Hausien 26 Ae
Hautet 20 Ec
Hautet 26 Ec
Hautet 26 Ec
Hautet 26 Ec
Hautet 26 Ec
Hautet 27 Ec
Hautet 26 Ec
Hautet 27 Ec
Hebaa, el- 10 Ec
Hebaa, el- 10 Ec
Heba 27 Ec
Hedolè 31 Bb
Heck-Mai 24 Ca
Hedarem, pop. 20 Cc
Hedolè 31 Bb
Heduar, Sidi- 18 Bc
Heffat, Bir- 10 Ec
Hegagabla 29 Aa
Hegera 20 Dc
Hegiar es-Sud, geb. 8 DEa
Heglih Gab 33 BCb
Heima 29 Aa
Heren, El- 13 Hb
Heiro 20 DEd
Heire, la-, vedi Arriento
Heleighima, Gasr el- 18 Ie Helro 20 DEd Hele, la-, vedi Arriento Heleighima, Gasr el- 18 Ie Heleighima, U. el- 18 Ie Helleié, Pozzo- 31 Ba Helo di Gubadle 29 Ab Hein, t. 22 Cb Hem, t. 22 Cb Hemadi 33 Hh Hemal, f. 20 Dd Heman 33 Bc Hemansci-harar 33 Hh Heman 33 Hh
Hemansci-harar 33 Hh
Hemberten, t. 24 Dc
Henmisa, U. el- 18 Da
Hendesa 20 De
Heneia, Gasr el- 18 Bc
Henscir, el- 8 cart.
Henscir el-Abiad 14 Bb
Henscir Jabeur, rov. 14 Ab
Heoda, is. 24 Ea
Heoda, is. 24 Eb
Herabaet 24 Ec
Hera Bilclei 33 Gk
Heran 26 Db
Heri Herin 31 Ac
Herin (Etiopia) 33 Gg
Herira (Somalia) 33 Gh
Hero 33 Ii
Herom, m. 24 Ba Herira (Somalia) 33 Gh
Hero 33 Ii
Herom, m. 24 Ba
Herret 24 Cb
Herret, t. 24 Bc
Herret, t. 24 Bc
Herum, A.- 22 Cb
Herum, Saline di- 22 Ca
Herum, t. 22 Bb
Héscia, El- 10 Gc
Hescia, U. el- 18 Da
Hesián Ben Creim 14 Ab
Hésián Ben Creim 14 Ab
Hésián el-Gebilina 14 Ab
Hésián Ben Creim 18 Da
Hibié, m. 22 Bb
Higler 33 Gh
Hilal, Ras el- 18 Kd
Hilim Ouel 33 Hh
Himanli 31 Da
Himberti 24 Cb
Hindughen 33 Hh
Hira, U. el- 10 Eb
Hira 20 Ce Hira, U. el- 70 Eb Hirna 20 Ce Hirpei 20 Ae Hmera, Bir el- 10 Dc Hmuda, Bir- 18 Kd Hobale 24 Db Hober, pop. 29 Aab Hobias, El- 31 Cb Hob Lahachib, m. 24 Bb Hod, el- 10 Db

Idabi 22 cart. Idabo 20 Be

Hod, el- reg. 14 Bb Hodauein 27 Cb Hoddohallé 26 Bd Hoddohallé 26 Bd Hoddur Ano 31 Db Hodeida 26 Dd Hofra, Bir el- 14 Cb Hofra, El-, reg. 13 FGd Hofra, G. el- 17 Ad Hofrieh, geb. 10 HIf Hoghna, el- 17 Hb Ho-ho 24 Cc Hoho 22 Cb Hoia 24 Dc Hol Hol 33 Ad Holli, m. 33 DEa Homa, m. 24 Eb Homa, m. 24 Eb Homaia, m. 33 Da Homed Issa 24 Ba Homi, t. 22 ABc Homib, t. 22 Bb Homra, G. el-17 cart. 3 Homra, Hamada el- (Hamada rossa) 10 ADe
Homs-Lebda (Leptis-Magr
Hon 10 Ge
Hoor 33 Dc
Hoor, f. 33 Dd
Horadaga, m. 24 Db
Horadaga, m. 24 Db
Horadde 31 Db
Hordio 33 Eb
Hormát, Bir el- 18 Eb
Hormát, Bir el- 18 Eb
Horoba 27 Ae
Horta, Pozzo- 31 Ba
Hos Bu Gallia 14 Cb
Hosc, el- 14 Bc
Hosc ez-Zardumi 17 cart. 1
Hosc Sceilabi 17 cart. 1
Hosc Aceilabi 17 cart. 2
Hosc Aceilabi 17 cart. 3
Ho Homs-Lebda (Leptis-Magna) 7 Fb Hurrin 33 Bd Hurso 20 Ce Hururai 31 Db Husein, Sidi- 18 Bb

I Iac, Bir- 10 Bd
Iach Macabul 29 Ff
Iach Scit 29 Da
Iach Tunni 29 Ff
Iadem, Sidi- 18 Da
Iaglei 31 Dc
Iagliò 31 Dc
Iagliò 32 Dc
Iak Mones, pal. 29 Gl
Iak Mones, pal. 29 Gl
Iaki, is. 35 Cc
Ialuá, m. 24 Eb
Iamocur 29 Cb
Ianguli Arè, m. 24 Eb
Iardi, 33 Fk
Iasin, Bir- 18 Kc
Iarali 33 Fk
Iasin, Bir- 18 Kc
Iats 8 Cb
Ibb 20 Dc
Ibrahim, Mersa- 22 Db
Ibrahim, tr. 33 Fg
Ibrahim Ali Mire 29 Ca
Ibrahim Ali Mire 29 Ca
Ibrahim Bu Ras, Sidi- 18 Ge
Ibrahim el Menfeger, Sidi- 17 cart x
Id, El- 31 Cb Id, El- 31 Cb

Idai 33 Gh Idchebet, m. 22 Bc Iddan 33 Ih Ideda Ban Affuine 31 Bb Ided, v. 24 Eb Idinen, m. 13 Bd Ido, El- 31 Db Idri, vedi Edri Idscidi 6 Bd Iefren, Gast- 10 Dc Ierren, Gebel- 10 Dc lefren, Gebel- 10 DC Ierahia 13 Ib Igailó 29 Bb Ighis 24 Dc Igorare, El- 31 CDb Ihelesan 13 Dd Iherren 13 ABc Iheuen, tr. 12 Dc Ihúdi, Bir el- 8 cart. Ihudi, Bir el-8 car Ijo, m. 24 Dh Ila Calacala 31 Da Ila Cubo 31 Da Ila Into 31 Da Il Duc 29 Ac Ilduc 31 Dc Ile Garuma 29 Bb Ile Garuma 29 Bb Illi 22 cart. Ilia, u. 18 GHd Ilishir 31 Da Ilisi, is. 29 Hm Illalia 24 Db Illane, reg. 29 Ff Illig 33 Ce Illogudo 29 Cb Illo, El-29 Fg Iloi 31 Ca Ilole, pop. 29 ABb Imanan, tr. 12 Be-J Ilole, pop. 29 ABh Imanan, tr. 12 Be-Bd-Cc-Dc-DEc Imand 33 BCe Imand 33 BCe Imi 27 ABc Imi 27 ABc Imi 27 ABc Immavuein 33 Hi Imosciagh, vedi Tuaregh Azghir Inabat, Pozzi- 24 Da Ina Erman Ad 33 Be Inaharem 12 Bd Ina-Mela 26 Bf In Aramas, u. 12 Cd In Azar 10 Bf In Azar 10 Bf In Azaua 12 Ba Iner 14 Ac Iner 14 Ac In Ezzan 12 Cf Ingal 24 Eb In Ghezzan 10 Be Inghiribib, t. 22 cart. Ingiahá, m. 22 Ca Ingiahá, m. 22 Ca In Haberten (Gebertan) 6 Bd Inidinli 33 HIh Inolane, Las- 33 Ih Insef 12 Ca Intà Agià, m. 24 Bb In Tacufi 6 Bd In Taferul 12 Dc In Teguei, u. 8 Bb Intera, pop. 29 CDa Interahuim, u. 6 Bd Interanuim, u. o Bd Ionte 29 Eg Iotrud, m. 22 Ac Ippopotami, Is. d.- 29 Eg Ira, m. 24 Ca Iraran nahassan, u. 12 Bc Irca, vedi Arca Ircut 31 Ab Irdihi Dolo Medòu, m. 31 Ca Iredami 33 Cb Iridda Jermogh 31 Ba Irob, pop. 20 BCc Irride 29 Hh Isac, pop. 29 Ad Isahaní, m. 24 Ec Isa Mahmud, pop. 27 DEa Isbila 31 Aa Iscia Baidoa 31 Bb Isciaca Lassai 29 GHn Isciachi, Colline- 22 Bc Iscio, pal. 31 Dc Ishaila, scoglio 17 Ib Ishoah, m. 33 Bc Ismail, Sidi- 18 IKd Ismail Soliman, tr. 33 DEab

Ismain, Sidi-x8 Hd
Isra Fili 33 Hk
Isra-tu, is. 22 Db
Issagsar 12 Aa
Issa Mahmud, tr. 33 CDab-CDd
IssaSomali, reg. 20 CDd
Issauon Handach, u. 12 Bc
Isseien, u. 12 Bc
Istanen I. 12 Bc
Istanen I. 12 Bc
Istanen I. 2 Bc
Istanen I. 2 Bc
Istanen I. 2 Bc
Istanen I. 2 Bc
Itala 33 Gm
Italia, Piazza- 10 cart.
Itchouma 8 Cb
Itued, el- 20 Ca Ismain, Sidi- 18 Hd Itued, el- 20 Ca Iunes, Sidi- 18 Bc Izel, m. 22 Cc

J

Jabea 31 Bb Jabel, Pozzo- 31 Bb Jaboann 29 Gh Jaboann 29 Gh Jach Gobut 31 Bc Jach Gobut 31 Bc Jacobar 29 Db Jadeg, El- 31 Bb Jagle, pal. 29 Gh Jahalluf 24 Da Jahia, Sidi- 18 Id Jahmid, m. 22 Ab Jaht 31 Ac Jak Bulle N. 29 Ad Jak Bulle N. 29 Ad Jalalle, pop. 31 Cb Jalifanle 33 GHg Jambul 29 Bc Jamín 14 Cb Jangus, t. 24 Db Jangus, t. 24 Db
Jangus, t. 24 Db
Jangus, t. 24 Db
Jangus, t. 24 Db
Jarali, Pozzi- 31 Da
Jaro, Pozzo- 22 Bc
Jaualo 20 Be
Jegallo, l, 33 Ggh
Jehin 31 Bb
Jiell 27 Cb
Jelladura, m. 20 Ad
Jemen 20 Dbc
Jerim 20 Dc
Jescbum 20 Ec
Jescomma 33 Fk
Jet, Pozzo- 31 Ba
Jid Ali, t. 33 Ab
Jidsammeh 33 Bb
Jimil 20 Dc
Joannis, b. 35 Bd Jimi 20 De Joannis, b. 35 Bd Juheti, Pozzo- 22 Bc Jumbis 29 Ca Junes, Sidi- 17 cart. 1 Jurdur, f. 33 Gi

K

Kabestoua 8 Bc Kabri Bahi 20 Dd Kada 8 Ec Kaffra 8 Cc Kafr Elwet Lawaj 1, Ib Kairra & Cc.
Kafr Elwet Lawaj 17 I
Kalgaro 33 Bd
Kalmo 33 Ad
Kaorchi & Ec
Kaouar, reg. & Cc
Kapterko & Gd
Karim 20 Ed
Karim, Colli- 33 BCb
Kariya 33 Bd
Karkour & Fd
Karo Lola 27 Ad
Kebir, is. 20 Cb
Kel, U. el- 10 Dd
Kelbia, A. el- 14 Ab
Kellalab 20 Ab
Kemri, Sidi el- 10 Fb
Kenayis, B.- 17 Ib
Kerin, f. 33 Ca
Kerkin 20 Ac Kerkin 20 Ac Ketama, is. 20 Cb

Ketib, c. 20 Dc
Khamsa, Bir-17 HIc
Khanzir, Ras-20 Ed
Khelatros, c. 35 Bf
Khraigat, B. el-17 Hb
Khsceb, Bir el-10 Db
Kihi 8 Gc
Kika 8 Fc
Killelu 20 Cd
Kilma 33 Aa
Kimaras, m. 35 Ce
Kinzela 20 Ad
Kiriaki, is-35 Bc
Kitar 20 Ad
Knefis, Bir-10 Db
Koinamina 8 Gd
Koefis, Bir-10 Db
Koinamina 8 Gd
Koreh, Las-33 ABa
Kourouadi 8 Ec
Kourtidi 8 Fc
Krab, el-10 Bb
Kraoui el-Hania, u. 14 Ab
Krechet, U. bel-10 Aa
Kreddache, B.-10 Ba
Krema, f. 8 Dc
Ksar Morra 14 Ab
Kulima, f. 20 Dd
Kureishid 17 Hd
Kurkar, Colli-33 BCb
Kurukoranga 8 Ec
Kuzangurda 8 Dc

L

Laal Amba, m. 24 Ba Laai Amba, m. 24 Ba Laauen, f. 24 Ec Laba 22 Cb Laba, Pozzo di- 22 Cc Laba, t. 22 Cc Lababulscio 33 GHh Lababulscio 33 GHh
Labasgerder 33 Hg
Labasod m. 33 Bb
Labdori, m. 24 Bb
Lab Govonne 29 BCb
Lacaè, t. 22 ABb
Lacasubá, t. 22 cart,
Lack Dera, f. 27 Ae
Lacocb, t. 22 Bb
Laconia 35 De
Lacsu, is. 22 Ec
Laeba, m. 22 cart.
Laeto, reg. 29 Fe
Lafaha Ibrahim Ure 29 Ab
Lafaha 37 Ab Lafaha Ibrahim Ure 29 Ab
Lafaha Jr Ab
Lafaha 31 Ab
Lafa, Sidi- 18 Ba
Laf Macaba 31 ABb
Lafofle 26 Ce
Lafole 31 Db
Lagacalaca 33 Ih
Laghbei, u. 14 Dc
Lagheia 6 Eb
Laghia, B. el- 14 Dc
Laghis Jalati 33 Hi
Laghodeh, El- 33 Bc
Lago, Porto- 35 Bb
La Goccia, vedi Temet Galtar
Laguaz 13 Gab
Lahabe, Ras- 14 Db
Lahabe, Ras- 14 Db
Lahacuit, m. 24 Cc Lahacuit, m. 24 Cc Lahaqui, m. 24 Cc Lahegi 20 DEc Lahegi 20 DEc
La Hele, vedi Arriento
Lahele, El- 31 Da
Lahia, U, el- 14 Dc
Lahlai Adi 24 Cc
Laiabacus, El- 29 Ff
Laial, Uadi- 13 Ec
Lak Allimo, f. 29 HI
Lak Anole, f. 29 Gm
Lak Badana, f. 29 Hm
Lak Bissig, f. 29 Gk
Lak Corcani, f. 29 Gc
Lak Gennanica, f. 29 Gm
Lak Gennanica, f. 29 Gm
Lak Gro, f. 29 Ac
Lak Granlega, f. 29 Gm
Lak Gumbi, f. 29 Ac
Lak Gumbi, f. 29 Ac
Lak Salamo, f. 29 Hm

Lalaen, f. 24 Ec Lalafole 31 Ca Lalenta 24 Db Lali, Ras- 18 Id Lalibela 20 Bd Lalletà 24 Eb Lama 22 cart.
Lama 22 cart.
Lama, t. 22 Bc
Lamabirre 33 GHi
Lamablarot 31 Ca Lamaloje 33 Dc Lamaloscin 33 Hi Lama Uab 31 Dc Lamauro, Pozzo- 31 Bc Lambardo 33 Gi
Lambàre 29 Bb
Lamelloh 37 CDc
Lamluda 18 Kd
Lamma Bar 27 BCc
Lamluda 18 Kd
Lamma Sar 27 BCc
Lamma Sar 27 BCc
Lamma Sar 27 BCc
Lamma Sciub. El- 29 Bc
Lamma Tugai 31 Cc
Lamma Garas 29 Bc
Lamma Tugai 31 Cc
Lamnoi 31 Cb
Lamna Garas 29 Bc
Lamsa, reg. 24 Cb
Langheb, m. 22 Aa
Langheb, t. 22 Aa
Langheb, t. 22 Aa
Langheb, Valle del- 22 ABa
Langonia 35 Dd
Lanle. El-, l. 33 Fh
Lanleh 33 Bd
Lansciulle, El- 29 Fg
Lantasci, m. 22 Cart.
Laquen 24 Cc
Lardo 35 Ed
Lardo, B. di- 35 Ed
Lardo, C. 35 Ed
Las Anod 33 CCe
Las Bahai 33 CDd
Las Dalapsan 33 BCd
Las Dere 33 CDd
Las Dere 33 CDd
Las Dere 33 Cd
Las Dere 33 Cd
Las Dere 33 Cd
Las Dalapsan 33 BCd
Las Las Inolane 33 Ih
Las Khoreh 33 ABa
Las Mahan 33 Ba
Lasofa, reg. 10 Ff
Lassanat 20 Cd
Lasso, reg. 33 Hhi
Lasso Diajote 33 Ce
Lasta, reg. 20 Bd
Lasto, m. 35 Ce
Lataiman, m. 22 Bc
Laulab Umm Chuet, Baltet- 17 Eb
Lavená, Piana - 22 cart.
Lebba, el- 17 Dd
Lebbihabro 33 Fk
Lebca, t. 22 Db
Lebda, u. 14 Db
Leben, u. 10 If
Lebi Addi, pal. 31 Ac
Lebi Samudale, pal. 31 Ac
Lebi Leba Reg. 22 Acc
Lasto Reg. 22 Acc
Lasto Reg. 22 Acc
Lasto Reg. 23 Acc
Lasto Reg. 24 Acc
Lasto Reg. 24 Acc
Lasto Reg. 24 Acc
Lasto Reg. 24 Acc
Lasto Reg. 25 Acc
Lasto Reg. 26 Acc
Lasto Reg. 26 Acc
Lasto Reg. 27 Acc
Lasto Reg. 27 Acc
Lasto Reg. 28 Acc
Lasto Reg. 28 Acc
Lasto Reg. 29 Acc
Lasto Reg. 20 Acc
Lasto Reg. Lebi Samudale, pal. 31 AD
Lebiolati, l. 33 Gg
Lebo 8 Da
Lebodulli 33 Gi
Le Boeuf, B.- (B. Gecira) 10 Bb
Lebrega, u. 14 Dc
Lebu 20 Ad
Lefa, Bir- 18 Eb
Lefalet 31 Bb
Legambo 20 Bd
Legamora, reg. 20 Bd
Legarora, reg. 20 Bd
Legagat 24 Dc
Legghit, t. 22 BCa
Legght, t. 22 Bbc
Leghit, t. 22 Bc
Leghit, u. 18 Hd
Leglea, Gasr- 18 Gd
Le Grotte, Fatt.- 17 cart. 2
Lehel, El- 33 Gm
Lehele, El- 31 Ba
Lehem, u. 14 Cb
Leitò, t. 24 Cb
Lekempti 20 Ae
Lellescid 21 Ab Leito, t. 24 Co Lekempti 20 Ae Lellescido 31 Ab Lélla, Bir- 14 Cb Lélla, u. 14 BCc Lelmis, m. 33 Fi Lemalè 26 Be

Lemeded 31 Aa Lentibul 20 Da Leptis Magna, vedi Homs-Lebda Lero, is. 35 Bb Lero, Str. di- 35 Bb Lesgrám, u. 18 Id Lesne buji 26 Ce Lete 18 Ba Le Tre Isole (Tria Nisia), is, 35 Bd Lettel, u. 14 Bd Leviga Iogon Eile 31 Ca Lhúdi, Ras el- 14 Db Liani, pu. 35 Ac Liban, m. 22 Bc Liban, reg. 24 BCb Libizi, m. 22 cart. Libulchene 29 Gm Libizl, m. 22 cart.
Libulchene 29 Gm
Licchitore 29 Hm
Lilà, m. 22 Bc
Limale 31 Cc
Limole 29 Fe
Limsit 13 Hb
Limu Amorro, reg. 20 Ae
Linari 35 Bc
Linari, B. di- 35 Bc
Linari, B. di- 35 Bc
Lissan, pop. 31 ABb
Lisseri, u. 10 Ab
Lisso, Can. di- 35 Bb
Lisso (Lepsia), is. 35 Bb
Lisu 20 Ad
Livadia, B. di- 35 Acd
Livadia, b. 35 CDd
Livata 27 Ac
Lmaia 14 Bb
Lobob 33 HIg
Loder 20 Ec
Loggó Ciuá, reg. 24 Cb
Loggó Ciuá, reg. 24 Cb
Logdodat 22 Bc Loggó Ciuá, reg. 24 Cb
Loggó Ciuá, reg. 24 Cb
Loggó Ciuá, reg. 24 Cb
Logodat 22 Bc
Lohdobal 33 Ii
Loheia 26 Dc
Lohussi 26 Be
Loijpsu G. 33 Bb
Lokman 20 Ad
Lombardia, Forte-17 cart 2
Longo, m. 24 CDb
Loyi Ada 20 Dd
Luata 14 CDb
Lubbacir 33 Ii
Lucch 18 cart.
Lucube 31 Bb
Ludi, Gasz-, rov. 14 Cb
Lugal 29 Bb
Lugcab, u. 10 ILe
Luget er-Remt 14 ABc
Lugh 31 Ab Luget er-Remt 14 AB Lugh 31 Ab Lugitci, Pozzo- 29 Aa Lugunhelo 31 Ab Lui, t. 22 Ba Lunetta 20 cart. Lurale Aras 29 Hh Luro, c. 35 Cc Lutro, c. 35 Cc Luvai, pop. 31 Ba Luvai Uen 31 BCa Luveto 29 Ab

M

Maabús, el- 6 Fd
Maad, m. 22 Bc
Maadan, Bir- 10 Gc
Maagur, U. el- 18 Bb
Maallegh, Gasr el- 18 Da
Maallegh, U. el- 18 Da
Maallegh, U. el- 18 Da
Maamura, rov. 14 Bb
Maarnaba 24 Db
Maaraba 24 Db
Maaraba 24 Db
Maaraba 25 Bb
Maaraba 26 Bb
Maaraba 27 Bb
Maaser, Del- 18 Da
Maasir, I. 18 Id
Maatal, m. 22 BC
Maaten 18 Id
Maaten Actas 18 Da
Maaten Barbar 17 BCd
Maaten Barbar 17 BCd
Maaten Belcleibat 17 BCd

Maaten Bessafa 18 Da Maaten Bisciara 8 Ga Maaten Bórgu 18 Id Maaten Burruei 17 Bd Maaten ed - Dlemia 17 Cc Maaten el Antagh 18 Da Maaten el Antagh 18 Da Maáten el-Bent 18 cart. 2 Maaten el Genein 18 Kd Maaten el Grara 17 CDc Maaten el-Haddad 10 EFG Maaten el Hanedghia 18 Bc Maaten el-Mnaal 17 Bc Maaten el Mneisci 17 Cc Maaten el-Mnaal 17 Bc
Maaten el-Mnaal 17 Bc
Maaten er Bámla 18 cart.
Maaten esc-Sciagria 17 Cc
Maaten esc-Sciagria 17 Cc
Maaten esc-Sciagria 17 Cc
Maaten esc-Scapria 17 Cc
Maaten es Sauon, El-, vedi Pozzi
Maaten es Sceghigh 17 CDc
Maaten es Sceghigh 17 CDc
Maaten Ghelmir 17 DEd
Maaten Ghelmir 17 DEd
Maaten Giofer 17 Bc
Maaten Horaim 14 Cc
Maaten Magruna 14 Cc
Maaten Margh 17 CDd
Maaten Meghiunes 18 Hd
Maaten Rasceda 17 CDd
Maaten Meghiunes 18 Hd
Maaten Scenéiscen 18 Id
Maaten Scenéiscen 18 Id
Maaten Schair 17 BCd
Maaten Stua 18 Kd
Maaten Tabilba 17 Bc
Maaten Tas 18 Hd
Maazúl, el,- m. 6 FGd
Maballá, A.- 22 Cb
Mabil 20 Ad
Mabruc Mgambe 29 Bb
Maburuc Mgambe 29 Bb
Macalum 13 Gc
Macaddumu 29 Cb
Macalumu 29 Cb
Macalumu 29 Cb
Macalumu 29 Cb
Macalumu 29 Cb
Macalum 18 Cd
Macalle 26 Ae Macali 29 Gh Macallé 26 Ae Macanat, m. 22 BCc Macanillè 24 Eb Macanillè 24 Eb
Macanna 20 Bc
Macanna, pop. 31 Da
Macasi 29 Bc
Macatal, f. 21 Da
Macatin 20 Ec
Máchbez, Ras el- 14 Aa
Machina, El- 10 Hd
Machin, L. di- 26 Be
Maclase 24 Eb
Macolò, t. 24 Bb
Macodò, t. 24 Bb
Macomanga 20 Fe Maclase 24 Eb
Macolò, t. 24 Bb
Macomanga 29 Fe
Macrigh, El- 10 Ge
Macrigh, geb. 10 Ge
Macro, is. 35 Dd
Macoman 25 Cd
Macro, is. 35 Dd
Maculal 33 Fm
Madadi 8 Fc
Madaf, Colle di- 22 Cb
Madaghe, Pozzi- 22 Ca
Mada Medo 31 Bc
Madana 8 Ec
Madanli 27 Ae
Madaune, El- 33 Hl
Madda 33 Cb
Maddauag, pal. 31 Ab
Maddolago, pal. 32 Ab
Maddoli 29 Gi
Madauag, pal. 37 Ab
Maddoli 27 Ad
Madertole 24 Eb
Madghul 26 Df
Maddauag, val. 36 Maddoli 27 Ad
Madertole 24 Eb
Madghul 26 Df
Maddounga, V. di- 8 Ebc
Madionga, V. di- 8 Ebc
Madionga, V. di- 8 Ebc
Madorli 29 Hi
Mado Ghedò 31 Bb
Madorli 29 Hi

Maeri, Ras- 14 Db Maezil, el-, m. 6 FGd Mafanas 8 Cb Mafaradala 24 Db Mafen 13 FGd Maga 29 Ab Maga 29 Ab
Magag 31 Bc
Magag, f. 22 Cb
Magaidero 33 Gl
Magan 20 Fd
Magar, U. el- 17 Dd
Magara, u. 18 Hd
Magarad 29 Eg
Magarauein 33 Gg
Magarba, el- 14 Bb
Magáuba, el- 14 Eb
Magáuba 20 Bd Magáuba, el- 14 Eb Magdela, m. 24 Db Magdela, m. 24 Db Magedubia, Bir el- 10 Hc Magen Aguu 14 Bb Magen el-Ghish 10 Fb Mager, u. 14 Db Maefer, Bir 18 Kd Maghei Farta 31 Dc Maghenef, m. 24 Bb Mágher, el- 18 He Magiabra, el- 14 Ac Magiabra, pop. 17 DEde Magiabra, el- 14 Ac Magiabra, pop. 17 DEde Magis,El- 20 Ca Magiula 29 Da Maglaba 26 Be Magled el-Me 10 Ec Magnagao 20 Cb Magnagao 29 Fe Magnagao 29 Fe Magò 29 Rc Magog, t. 22 Bb Magran, A. el- 22 cart. Magroune, O. el- 14 Ab Magru, Ras Sidi- 14 Db Magruni, Marsa el- 18 EFa Mágtaa, Sebkhet el- 14 Ab Magtula, u. 14 Cc Magua 13 Gd Maguel, El- 13 Eb Magunga 29 Ff Mahacuch 24 Cc Maguel, El- 13 Eb
Magunga 29 Ff
Mahacuch 24 Cc
Mahad Chera 31 Cb
Mahaddei 33 Fm
Mahàd Dere 29 Cb
Mahadò 24 Cc
Mahadò 24 Cc
Mahadò 24 Cc
Mahaggia, U. el- 18 Id
Mahaheho 24 CDa
Mahamid, el-, pop. 14 Bb
Mahan, Las- 33 Ba
Mahalta, Monti- 26 Be
Maharígh, U. el- 8 Ga
Maharigh, U. el- 8 Ga
Mahariga, Gasr el- 18 Ge
Maharuga 13 EFb
Maharuga 13 EFb
Maharuga, A. el- 14 Ec
Mahdab Rebá, m. 22 Ba
Mahdei 31 Cc
Mahdab Rebá, m. 22 Ba
Mahai 31 Cc
Mahghen, U. el- 18 Bb
Mahgiúb, S. el- 14 Cab
Mahio 24 Db
Mahiús, Sidi- (Predappio) 18 Ba
Mahmud, Billich Alio-, pal. 29 Bc
Mahmud, Billich Alio-, pal. 29 Bc
Mahmud, U.- 10 Cc
Mahmud Oddovai, T. di- 29 Ad
Mahò 22 Cb
Mahò 22 Cb
Mahò, f. 22 Cb Mahmud Oddovai, T. di Mahò 22 Cb Mahò, f. 22 Cb Mahrúga, el-, m. 14 Ab Mahu, El- 31 Ab Mahueleh 33 Bd Mahun, is. 22 Eb Maia, el- 10 Db Mai Ab Aa 24 Cb Mai Abendarat 24 Ec Mai Abid 20 Ac Mai Adarté 24 Ba Mai Addai 24 Dc Mai Addai 24 Dc Mai Afelbà, f. 24 Cc Mai Afide 24 Ba Mai Afrà 22 cart. Mai Agai, f. 24 Bc Mai Agais, f. 24 Bc Mai Agamò, f. 24 Dc Mai Aghíf 24 Cb Mai Agundí, f. 24 Cc Mai Ahá 24 Dc

Mai Ailè Meschel 24 Bc
Mai Aini 24 Dc
Mai Aini, f. 24 Bc
Mai Aini, f. 24 Dc
Mai Aini, f. 24 Dc
Mai Ala 24 Ec
Mai Ala 24 Ec
Mai Albò 24 Cb
Maiam 24 DEc
Mai Andole 24 Bc
Mai Angho 24 Dc
Mai Andallei 24 Ec
Mai Anghez 24 Bb
Mai Arghez 24 Bb
Mai Arghez 25 Bc
Mai Arghez 26 Bc
Mai Andallei 24 Bc
Mai Arghez 26 Bc
Mai Arghez 26 Bc
Mai Atal (Massaua) 24 Da
Mai Atal (Seraé) 24 Bb
Mai Aterà, f. 24 Dc
Mai Aualid, Pozzi- 24 Da
Mai Badó 24 Ec
Mai Baua, f. 24 Dc
Mai Baua, f. 24 Cb
Mai Baua, f. 24 Cb
Mai Calati 24 Bb Mai Ailè Meschel 24 Bc Mai Calati 24 Cb Mai Calati 24 Bb Mai Calati, t. 24 Bb Mai Cehu 24 BCc Mai Chelé 22 cart. Mai Ciadellà 24 CDc Mai Ciagarit 24 Bb Mai Ciò 26 Af Mai Ciocomte, f. 24 Bc Mai Ciocomte, f. 24 Bc
Mai Ciou, f. 24 Dc
Mai Corche, vedi Canai
Mai Cuorri, f. 24 Cc
Mai Curda, f. 24 Dc
Mai Dahro, f. 24 Cc
Mai Dahro, f. 24 Bc
Mai Dahrò Tzellam, f. 24 Bc
Mai Dahrò Tzellam, f. 24 Bc Mai Dahrò Tzellam, f. 24
Maidie 13 Fb
Mai Dirtè 24 Bc
Mai Dogualè, m. 24 Cc
Mai Dogualè, m. 24 Cc
Mai Egadà 24 CDc
Mai Elà 24 Db
Mai Elà Bescelat 24 Bb
Mai Ered, f. 24 Dc
Mai Foha 24 Ebc
Mai Gali Elà Tala 24 Ec
Mai Garasit 24 Bb
Mai Garasit 24 Bb
Mai Gaudà 24 Bb
Mai Gaudà 24 Bb Mai Gauda 24 Bh Mai Ghif, f. 24 Bc Mai Giahan 24 Bc Mai Giaghé (Barca) 24 Aa Mai Giaghé (Seraé) 22 Bc Mai Giaghé (Seraé) 2 Mai Giocontè 24 Cb Mai Girat 24 Bc Mai Gorzo 24 Bc Mai Gorzo 24 Bc Mai Gumbe 24 Bc Mai Gumb 24 Bc Mai Gundì 24 Dc Mai Guoiba, f. 24 Dc Mai Guoiba, f. 24 Cc Mai Had 24 Ec Mai Harasat 24 Dbc Mai Hart, t. 24 BCb Mai Harasat 24 Dbc Mai Haris, t. 24 BCb Mai Harisc 24 BCbc Mai Hederbai 24 Bb Mai Henderta 24 DEc Mailonisi, is. 35 Dd Mai Mahabar 24 Bb Mai Maham 24 Cb Mai Maham 24 Cb Mai Mansura 24 Bb Mai Maret, m. 24 Bb Maimat, reg. 14 BCc Mai Mazzago 24 Cb Mai Mefales 24 Bc Mai Mehara 24 Ec Maimelet, reg. 20 cart. Maimelet, t. 20 cart. Mai Mentai 24 Bb Mai Meret 24 Dc Maimeret 24 Dc Maimun, m. 24 Ca Maimun, f. 24 Ec Mai Nefahit, f. 24 Cb Mai Ras 22 Cb Mai Regreg 24 Bc Mai Robà 24 Dc Mai Sabari 24 Cb Mai Sagla 24 Cc Mai Sagla, f. 24 Bc

Mai Sagla, f. 24 Dc Mai Sarè Otit 24 Bb Mai Sciaà, f. 24 Cc Mai Scialogottai, f. 24 Cc Mai Scialogotta, 1. 24 Cc
Mai Scianscilaib 24 Bb
Mai Scigla, t. 22 cart.
Mai Selà Daro, f. 24 Cc
Maislich, Dune di- 6 Fd
Mai Sornio 24 BCb
Mai Sornio 24 BCb
Mai Surua, f. 24 Cb
Mai Talà, f. 24 Ec
Mai Talà, f. 24 Bc
Mai Teb 22 cart.
Mai Teni o Tenne 22 cart.
Mai Teni o Tenne 22 cart.
Mai Todluc 24 Cb
Mai Todluc 24 Cb
Mai Todó 22 cart.
Mai Tsada Calai 24 Cc
Mai Tsagoro, f. 24 Bc
Mai Tsada Calai 24 Cc
Mai Tsagoro, f. 24 Bc
Mai Tzada, t. 22 Bc
Mai Tzada, t. 22 Bc
Mai Tzada, t. 22 Bc
Mai Tzada, t. 24 Bc
Mai Uaiba 24 Bc
Mai Uaiba 24 Bc
Mai Uaiba 24 Bc
Mai Uodda Mefles 24 Bb
Mai Uoscen, t. 24 Bb
Mai Zeghenà, m. 24 Bc
Mai Zeghenà, m. 24 Bc
Mai Zelim, m. 24 Db
Mai Zurbabit, f. 23 Bc
Majetie 20 Cd
Makhar (Bari), reg. 27 DEa
Makria, pu. 35 Ce
Makhar (Bari), reg. 27 DEa
Makria, pu. 35 Ce
Makhar (Bari), reg. 27 DEa
Makria, pu. 35 Ce
Malable, El- 33 Gm
Malac, is. 22 Db
Malaghirmi, m. 22 Ab
Malalaile 29 Fg
Malable 31 Cc
Malable, m. 24 Ca
Malai, m. 24 Ca
Malai, m. 24 Ca
Malai, m. 24 Ca
Mallain 31 Bc
Malable 20 Cab
Mallable, m. 24 Ca
Mallable, m. 24 Ca
Mallable, m. 24 Ca
Mallable, Rass- 27 Cd
Mallable, Rass- 27 Malwiene 29 Ac Maman, t. 22 Ab Mamba 29 Ff Maman, t. 22 Ab
Mamba 29 Ff
Mamluha, u. 18 Id
Manura, El- 17 Ib
Manamofi 29 EFf
Manaseb, G. el- 17 Eb
Manaseb, P. el- 17 cart. 3
Mandafará 24 Dc
Mandara, pal. 13 Ec
Mandracchio, Porto- 35 cart.
Mandracchio, Porto- 35 cart.
Mandrachio, vedi Nisiro
Mandri, c. 35 Bd
Manet 33 Gg
Manga, El- 10 Gc
Mangab 29 Ad
Mangub, el- 14 Bb
Mangusc, Bir- 14 Db
Manna, m. 33 Ba
Mansena, m. 24 Dab Mansur 20 Aa
Mansur, u. 14 Dc
Mansur, Bu- 16 cart. 2
Mansura, t. 24 Bb
Mansurie, El- 20 Dc
Mara 24 Db
Mara, Zauiet- 18 Da
Marabut Sidi Said 18 IKd
Marabut Sidi Said 18 IKd
Marabut Forte, 27 cart Marabut Sidi Said 18 IKd
Marabutto, Forte- 17 cart. 2
Maracheb, Geziret et- 18 Ea
Marachei, Geziret et- 18 Ea
Marachei 33 Gm
Marada 17 Bd
Marada 17 Bd
Maraf Tabot 24 Cb
Maragiagio, m. 27 Bb
Marajagiagio, m. 27 Bb
Marai 33 Ii
Marai, Sidi- 18 Bb
Maraile 31 Ab
Maraile 31 Ab
Maraile 31 Ab
Marainit, m. 33 Da
Maratonisi, is. 35 Bb
Maraua 26 Af
Marbes 33 Dd
Maracirob 29 Ca Marbes 33 Dd Marcairob 29 Ca Marda 31 Ac Marè 24 Cb Mareb, f. 24 ABc Marehan Farise 33 Fh Mareitto 24 Db Mareittú 22 cart. Mareitu, m. 24 Dh Mareitu, m. 24 Dh Marer 27 Ac Marergur 33 Hi Márfag, S. el- 14 Ec Marfuf, Bir- 6 Ee Marga 13 Gd Marghebla 26 Df Marghebla 26 Df Margherita 29 Ff Maria Neri, tr. 22 BCb Maria Rossi, tr. 22 Cb Marihan 29 Da Marillè 31 Ab Marizza 35 Ed Marjam 20 Bd Marmaras, Stretto di- 35 DEcd Marmaras, Stretto di- 35 Marmarica, reg. 17 Flab Maroni, b. 35 Dc Maroquà, m. 24 Da Marrak, is. 20 Cb Marratin, S. et- 17 Ac Mar Rosso 20 Cbc Mársa Beddau 18 cart. Mársa Belaghigh 18 Ea Mársa Belaghigh 18 Ea Mársa Belaghigh 18 Ea Marsa Helaghigh 18 La Mársa Prega 6 Eb Mársa ed Dzira 14 Cb Mársa el Aora 18 cart, Mársa el Bintál 14 CDb Mársa el Brega 17 Bc Mársa el-Hámra 14 CDb Mársa el Hareiga 18 cart. Mársa el Magruni 18 EFa Mársa el Sáhal 18 cart. Mársa et Tuebia (Porto Ugra) 14 Db 14 Db Mársa Fatima Heri 26 Bd Mársa Gabes 18 cart. Mársa Merecán 14 Bb Mársa Susa (Apollonia) 18 Id Mársa Tibúda 14 Bab Mársa Umm el Grami 18 Ea Mársa Umm el Grami 18 Ea Mársa Zuaga 10 Dab Mársa Zuaga el Garbía 14 Bb Márset el-Auegia 10 ILcd Márset el-Briga 14 Aa Márset el Hamra 10 EFb Márset el-Ihudia 17 Ac Márset Zregh 14 Eb Marsit, u. 10 Ec Martia 24 Dc Martuba, Zauiet- 18 Da Maru Abdl, El- 31 Ca Marzin Chebir, u. 14 Dc Masa 29 Bb Masamir, u. 18 He Masaninga 29 Fe

Masauda, u. 13 FGa Masca, Serir el-13 Ha Mascad, M. el-33 Cab Mascià, f. 24 Cc Mascia, f. 24 Cc
Masciaga 29 Ff
Masciaien, Pozzi: 24 ABa
Masciasta, el- 14 BCb
Masciasta, el- 14 BCb
Masciasta, el- 14 BCb
Masciasta, el- 14 BCb
Mascica, t. 22 cart.
Mascimba 29 Ac
Maseclu, Sidi- 18 Bb
Masha Aled 33 Ba
Mashah, is. 20 Dd
Mashal 24 Dc
Masin, Bir- 10 Rc
Masin Bir- 10 Rc
Masolaé, t. 24 Ec
Masra 8 FGd
Másrab, Bir el- 18 Cb
Másrab er- Remets 17 Gbc
Massab, Bir- 18 Kd
Massadaghi, p. 24 Ec Massadaghi, p. 24 Ec Massal 33 Cb
Mass Alj 24 Da
Massanco, p. 22 Ca
Massanzo, p. 22 Ca
Massan 25 Ed
Massaua 24 DEa
Massaua, Can. di- 20 BCb Massaua, Can. di- 20 BCb
Masticari, c. 35 BCc
Masur 31 Db
Mataban, l. 33 Fi
Matagassile, rapida, vedi Arriento
Mataghi, el- 14 Cc
Matagoi 29 Bab
Matallei, m. 29 Gi
Matago, 4 Dc Matallei, m. 29 Gi Matara 24 Dc Matarà 24 Dc Matarà 24 Ca Mátaris, Ras el-17 cart. Mata 14 BCd Mat Barut, m. 24 Bb Matcasagle 33 Dc Matfan 24 Ab Matha 26 Ec Mátmer, el-14 Bb Matrat, U. el-18 Kd Matrat, U. el-18 Kd Matratin 17 Ac Matres 10 Bd Mattisan 31 Bb Mauseb, m. 24 Db Mausoleo, rov. 14 Cc Mauta 20 Ec Mauta 20 Dc Maverru 18 Bb Mazusa, Bir- 14 Cc Mbéghi, Grar- 10 GHc Mbeisci, Sidi- 18 Bb Mbeisci, Sidi- 18 Bb
Mbellem, u. 14 DEc
Mcheruale 29 Ff
Mdachem, Bir- 10 Db
Mdachir, Bir- 18 Kd
Mdaunar, R. el- 18 Ea
Mdeheba, D. el- 17 Eb
Mdeida, el- 10 Hlc
Mdifin, B. el- 10 Hc
Mdonob, u. 14 Dd
Meberà 26 Af
Mebni, el- 18 Ba
Mebred 24 Dc
Mecan 26 Af
Mecan 26 Af
Mecan 33 Gl
Mechémen, U. el- 14 Cd
Mechili, el- 18 Da
Mecia, reg. 20 Be Mechili, el- 18 Da Mecia, reg. 20 Be Mecomes 24 Dc Mecunna 31 Da Medanit 24 Ca Medareb 29 Bb Medareb, Stagno- 29 Bb Medeb 24 Dc Medebai Tabor, m. 24 Bc Medello, m. 24 Cc Médenine 10 Ba Meder 26 Bd Meder, 11 4 Cb Meder, u. 14 Cb Mederbei, m. 24 Cb Mederfe, Pozzi-22 CDb Mediari, Bir el-18 Hd Medimi 8 Ec Medina 29 Ac Medina Tesara, rov. 14 Dc Medinet el- Mseied 10 Fb Medinet el Mseied (Porto) 14 Db

Medlòo, m. 33 Da Medò, m. 31 Bc Medo Galaliò 31 Ac Medrabé, m. 22 Ba Medrizien 24 Cb Medrizien 24 Cb
Medrussa 13 Fe
Meeibis, el- 10 Hc
Meemrát, el- 14 Bb
Meera, el- 14 Ab
Meera, el- 14 Ab
Meeteb, f. 22 cart.
Meet-habbet henin, t. 22 CDb
Megawat, m. 24 Dc
Megawat, m. 24 Dc
Megay, Balat el- 18 Bb
Megenin, U. el- 10 Eb
Meghenna Rienai, t. 24 Ec
Meghet, El- 31 Ca
Meghian 7 cart. 2
Meghiunes, Maaten- 18 Hd
Megiamila 26 Dd
Megidul 13 Gd Megidul 13 Gd Meglia, V. el- 14 Ec Meharein 8 Db Meheiriz, Bir- 18 Ea Meheiriz, Bir- 18 Ea Meherma, Dune di- 6 Gd Meheran, pop. 27 Cc Meherbet, m. 24 BCb Mehi 33 Dc Mehi 33 Dc Meihra, Bir- 18 Id Méinta, Bir- 18 Id Méinta, B. el- 14 Bb Meiondo 29 Ac Melad, m. 22 Bc Meladni 13 Gf Melad-naamen, m. 24 Cb Melad, m. 22 Bc
Melad-naamen, m. 24 Cb
Melad-naamen, m. 24 Cb
Melah, Gáret el- 17 Cd
Melah, Guerát el- 17 Dd
Melah, U. el- 17 De
Melal, m. 22 Cb
Melad, m. 29 Ab
Meleca, Gasr el- 18 Hd
Melenda 29 Ac
Melezz, Sidi Brahim 17 Gc
Mela, Ain- 17 Gd
Melfa, Ain- 17 Gd
Melfa, Ain- 17 Gd
Melfa, Oasi di- 17 cart. 3
Melica 31 Bb
Melissai 22 cart.
Mella, Bir- 17 Ib
Melláha, el- 8 cart.
Mellahet Atua 10 Cd
Melfake el- 8 Cart.
Mellahet Atua 10 Cd
Mellate el Briga 10 Ca
Mellet 29 Cb
Mellet, Amsach- 12 Cd
Mellita, Gasr-, rov. 14 Bb
Melmenuai, Rio- 24 Cc
Menachah 20 Db
Menah 24 Dc
Menar, geb. 20 Dc
Menar, geb. 20 Dc
Menar, geb. 20 Dc Menachah 20 Db
Menah 24 Dc
Menar 24 Dc
Menar, geb. 20 Dc
Menare 20 Be
Menas, Pozzo- 31 Bc
Mendack, m. 24 Db
Mendad 22 Cc
Mengár ed-Dgheili, m. 17 BCd
Mengár ed-Ogheili, m. 17 EFc
Mengár ed-Ogheili, m. 17 EFc
Mengár ed-Gahama, m. 17 Bd
Mensel, U. el- 18 Ca
Menighel, Piana di- 33 Cab
Menites 35 Cf
Mensa, pop. 24 Ca
Mensci, B. el- 14 Ec
Mensci, B. el- 14 Ec
Mensci, el- 10 Db
Menscia, el- 10 Db
Menscia, reg. 8 cart.
Menutet, Cap. 24 Ca
Menzla el Foukani, Bir - 10 Bc
Meral Baraur, m. 24 BCc
Meraleh 33 ABd
Merali 20 De
Merara 24 Dc
Merca 29 Cb
Mérdem, U. el- 14 Cc
Merdibba 20 Ac
Merdum, u. 10 Fc
Merduma, el- 17 Ac
Mereccán, Marsa- 14 Bb

Meregh 33 Hl Merehan, pop. 31 Abc-33 FHi Mereio 29 CDb Merere 29 Cb Merere 29 Cb Merere 29 Da Mererei 33 Fm Merè Robà, m. 31 Bc Meretà, m. 24 Bc Merg, el-, vediBarce Merg, el-, vediBarce
Mergaz 24 Dc
Mergheb, S. el- 14 Db
Mergheb, S. el- 14 Db
Mergheb ed-Débbas, m. 14 Ab
Mergheb ed-Débbas, m. 14 Ac
Mergheb esc-Sciauát, m. 14 Ac
Merghes 10 Cc
Meriem, Garet- 18 Db
Mermuta, U. el- 14 Bc
Merrara, m. 24 Ca
Meriza, Sidi- 18 Gd
Merru, U. el- 14 Dc
Mersa Berissè 22 Ca
Mersa Cuba 22 Db
Mersa Deresa 22 CDa
Mersa Ibrahim 22 Db
Mersa Mubarec 22 Db Mersa Mubarec 22 Db Mersa Taclai 22 Ca Merta 20 Bd Mertuli 18 Id Mertun 18 1d
Meruan 14 Cb
Merza 20 Bd
Merzu, G. el- 13 Hd
Mesalis, Bir- 18 Gd
Mesaere 29 Bb
Mescebub, Gasr- 18 Hd
Méscebed et- Montser 10 Db
Méscehed Ghemaún 14 Ab
Mescelt, n. 22 Ce Mescehed Ghemaún 14 Ab Mescelit, p. 22 Cc Mescerreh, U. el- 14 Dbc Meschin, Bir- 18 Hd Mescia, pop. 10 FGc Mescialit, reg. 22 CDc Mescialit, reg. 22 CDc Mescialit, reg. 22 CDc Mescialit, m. 24 Cc Meshru, Bir- 8 Ca Meslegúl, Gasr- 18 Id Mesliua 17 Dd Mesobberin, Gasr el- 18 IKde Mescorio 35 Ce Mesris, reg. 14 Cc Messanagro 35 De Messeb, t. 24 Ca Messer 29 Ff Messil 31 Bc Messir & Cb Messur & T. Cb.
Messued, m. 22 Bc
Mestamer 24 Db
Mestuta 13 FGd
Mestuta, geb. 13 FGd
Mestuta, u. 13 Fd
Mesututa, u. 13 Fd
Mesuegi, u. 14 Cc
Metagonù, m. 24 Ca
Metchi, U. el- 14 Dc
Metemma, vedi Gallabat
Metenfus, p. 22 Cb
Metfa Ualtà 24 CDc
Metfa Ualtà 24 CDc
Metlag, t. 22 Ba
Metratin, Bir- 14 Cc
Mezezzem, B.- 10 ABd
Mezgura 10 Cc
Mfauez, Bir- 18 Hd
Mfudu 29 Ac
Mghérnes 18 Id
Mgherreb, Sidi- 18 Ea
Mghetteb, Fil- 10 Gf
Miailo, m. 22 Dc
Miamin, Bir- 10 Eb
Mical, u. 14 Cc
Michitsceggar, m. 22 Bb Messued, m. 22 Bc Mical, u. 14 Cc
Michitsceggar, m. 22 Bb
Micra, is. 35 Ad
Micro Corió 35 Cd
Midigatem 8 Cc
Mido 29 Ac
Miè 33 Cc
Miesso 20 Ce
Migale 31 Da
Migdal, rov. 14 Cc
Migdal, u. 14 Cc
Mighinda, m. 24 Db
Migiurtini, pop. 27 CEac
Migrana, u. 14 Cc Migrana, u. 14 Cc

Migua 29 Ff
Mihdid, t. 24 Ec
Milda, Sidi- 14 ABb
Milga, u. 14 Cb
Milh, Ras- 18 cart.
Mimun, Gssr- 10 Fc
Mimún, 0 Ssr- 10 Fc
Mimún, u. 14 Dc
Miniferi, pop. 24 Ec
Mirád Masaúd, Zauiet- 18 Hd
Miralei 33 Gn
Mirdigul 33 Gi
Mirdugul 27 Cc
Mirir 27 Cb
Miron 33 HIK
Mirscian 13 Fc
Miros 34 HB
Miscal 14 Bb
Miscel, el-, 128 Ide
Miscel, el-, 128 Ide
Miscell, el-, 128 Ide
Miscial 20 Ec
Miscianu 24 Rc
Miscial 20 Ec
Miscianu 24 Bc
Misciascia, El-, pop. 10 DEd
Misciași, t. 22 Cb
Misra 31 Dc
Missarole 31 CDb
Misse, Pozzi: 24 Eb
Misurata 10 Gb
Misurata, c. 10 Gb
Misurata Marina 10 Gb
Mitar, u. 10 Ge Misurata Marina 10 Gb
Misurata Marina 10 Gb
Mitar, u. 10 Ge
Mitter, el- 17 Bd
Mizer, el- 17 Bd
Mizda 10 Dc
Mizrar, Ain el- 10 Ec
Mizran, Bir- 10 Eb
Mizran, Sciara- 10 cart.
Mlesi, A.- 14 Cc
Mnarani 20 Gn
Mnarani 20 Gn
Mnarani Ras- 20 Gn
Mnechrat, el- 18 Ge
Mnefa, El-, pop. 18 cart.
Mnéhla, Gasr- 18 Gd
Mneiach, Eluet el- 18 Kd
Mnsciár, el-, reg. 14 Bb
Moagen 14 Cc
Mobarec 33 Fl
Mobarec Bassra, G. di- 31 Db
Mobarech 33 Fm Mobarech 33 Fm
Mobilen, pop. 31 Dc
Mobarech 32 Fm
Mobilen, pop. 31 Dc
Mocaie 24 Dc
Mocae 20 Dc
Mocoile, El- 31 Dc
Mocoile, El- 31 Db
Mocoró 22 Bc
Mocorro 29 Hi
Mocràm, m. 22 Ac
Modeiom 33 Db
Modiballi, Coll.- 33 Ii
Modolo Habbai, v. 24 Dc
Modra, P. di- 8 DEb
Modin 29 Bb
Mofi 29 Ff
Mogabul, tr. 29 Gmn
Mogadiscio 29 Da Mobarech 33 Fm Mofi 29 ff
Mogabul, tr. 29 Gmn
Mogadiscio 29 Da
Mogal 33 Dd
Moganiè Laè 24 Ec
Mogarba, reg. 17 ABc-Cbc
Mogareb, t. 22 Bc
Mogareh, 22 Cc
Mogarha, pop. 6 CDc
Mogarta, 20 Ac
Mogdali, Monti- 26 Bd
Mogdali, Monti- 26 Bd
Mogdali 29 Hi
Moghatten 13 Fd
Moghe El- 29 Fg
Moghei 31 Bc
Mogio 6 Ec
Mogo 24 Dc
Mogo 27 Bc
Mogol-abit, m. 24 Ba
Mogol-abit, m. 24 Ba
Mogorede, m. 33 Db
Mogorede, m. 33 Db
Mogor, el- (Casr- el Mugtaa) 17 ABc

Moguar, t. 22 Aa Moguar, t. 22 Aa Mogulai 24 Ac Mohamed All, El- 33 Gl Mohamed el Fezzani, Sidi- 18 Bb Mohamed el Húnri, Sidi- 18 Id Mohamed el Huasia, Zauiet- 18 Ba Mohamed Zubier, tr. 29 GHl-GHkl Mohâmer, Dahar el- 18 Bb Mohammed, Ain Sidi- 17 Cd Mohammed, Sidi- (Cir.) 18 Ea Mohâmmed, Sidi- (Cir.) 18 Ea Mohâmed, 30 Ch Mohámmed, Sidi- (Trip.) 14 Moharech 29 Cb Moharech 29 Cb Moharegh, el-, reg. 18 DEa Moibale 31 Da Moies, Sidi- 18 BCb Mojo, ft. 27 Ab Molaz 33 FGI Molazenai 24 Cb Molepso 22 Cb Molico 27 Bc Molini, Torre dei- 35 cart. Molmerer 29 Cb Moloco Setto, m. 24 Bc Momboro 24 Dc Momborò 24 Dc
Momborò 24 Dc
Monastero Artamiti 35 DFd
Monastero, 23 Cd
Monastero, vedi Debra Marcos
Moncuiz 20 Ad
Monoullo 24 Da
Monolito 35 Dd
Mondito, c. 35 Dd
Mondito, c. 35 Dd
Mondito, c. 35 Dd
Monos 26 Ae
Montafarat, Bir- 12 Dc
Monte S. Stetano 35 cart.
Montesseur, Bir- 10 Ac
Monti Neri o Gebel Soda 10 FHf
Mo-ogai, Pozzi- 24 CDb
Moragavi 31 Ba
Moraro 33 BCe
Mora Uen 31 Db
Moregia, u. 12 DEb
Moreh Dea 8 Da
Morhan, Bir el- 10 Dc
Morige, c., vedi Bouen
Morissa, is. 22 Ec
Mor Maddei 31 Cb
Moro Cassala 31 Bb
Morogaden 33 FGm
Morogo 29 Cb
Morolido 31 Dc
Morolido 27 Bc
Moro Mada Uen 31 BCb
Moro Mara Uen 31 BCb
Moro Mara B. el- 10 Gc
Morra, B. el- 10 Gc
Morta 20 Bd
Mota 20 Cd
Mota 20 Ed
Mota 20 Cd
Mota 8 FC
Motef, Bir- 18 IKd
Mourdi, Vallata di- 8 FGc
Morah, Gasr el- 18 Id
Mrah, U. el- 17 Ec
Mrashes Sidi Jusuf, el- 18 Id
Mrah, U. el- 10 Gc
Mraisat, Gasr el- 18 Hd
Mrah, Gasr el- 18 Hd
Mrah, Casr el- 18 Ba
Mren, Bir el- 18 Ac
Mrerat, el-, vedi El Ghetaán
Mrnehach, u. 18 Hd
Msalla, el-, 17 Gd
Msceiti, Sidi el- 18 Ac
Mrerat, el-, vedi El Ghetaán
Mrnehach, u. 18 Hd
Msalla, el-, 17 Gd
Msceiti, Sidi el- 18 Abb
Mseida, el-, 17 Gb
Msid, Sidi- 14 Cb
Msid, U. el- 14 Bb
Msellata, el-, 17 Gb
Msid, Sidi- 14 Cb
Msid, U. el- 14 Bb
Msellata, el-, 17 Gb
Msid, U. el- 14 Bb
Msellata, el-, 17 Gb
Msid, U. el- 14 Bb
Msid, U. el- 14 Bb
Msid, U. el- 14 Bb
Msid, U. el- 14 Cb

Msua Ghir 29 Ff Msuan 6 Ec Msus, Zauiet- 18 Cb Msus, Zaulet- 18 Cb Mtánga ia Pàpa, is. 29 Ad Mtaugat, Gasr el- 18 Kd Mteifla, U. el- 18 HIe Mtumapotu 29 Ff Muagen Dogman 14 Cb Muagen Dogman 14 Cb
Muag-Lamerat 14 Dc
Muag-Lamerat 14 Dc
Muai Guassot, m. 24 Cc
Muari, U. el- 10 EFe
Mubarec, Mersa- 22 Db
Mu Brachi, u. 18 Id
Mucco Mérigo 20 EFf
Muccui Der 29 Bb
Muchemeda, u. 13 Eb
Muctar, vedi Gasr el Mugtaa
Mucua Dungani 20 Ff
Mucui Doldi 29 EFf
Mucui Doldi 29 EFf
Mucui Oddi 25 EFf
Mucungoni 20 Ff
Mucungoni 20 Ff
Muda Guassot, m. 24 Cb
Mudariba 20 Dc
Mudug, reg. 33 Hgh Mudariba 20 Dc
Mudug, reg. 33 Hgh
Muebba, Ras- 14 Cb
Muebha, Ras- 14 Cb
Muelah, Ain el- 17 Ec
Muféttem, Bir el- 18 BCb
Mufta, Sidi- 10 Hc
Muftah, Sidi- 18 Eb
Mugatta 10 Ge
Muger, f. 20 Be
Muggia, Altop. - 22 cart.
Mugher, u. 13 Fa
Mugiabro, m. 31 Bh
Mugiabro, m. 31 Bh
Mugiamela, Ras- 20 CDc
Mugni, t. 22 cart.
Mugnica 20 Ff
Mugulla, Bir- 13 Gb Mugni, t. 22 cart.

Mugnica 20 Ff

Mugulla, Bir- 13 Gb

Mulagat el Bosta 10 Ge

Mulimat Uen 31 Bb

Mullahs C. 33 Gg

Mullo 20 Ce

Mulmath 31 Ba

Mulu, f. 20 Ce

Mumat Aitè Ghebresghi 24 ABc

Muna Endeli, f. 26 Ad

Munghía 29 Cb

Mungudà, m. 24 Cb

Muniec, u. 10 Hf

Munreb, f. 31 Aa

Muradero 33 Bd

Muriole 29 Fg

Murosale, tr. 33 Gk

Mürra, Gast el- 18 ld

Mursal 29 Bb

Muruflauve 33 Ii Múrra, Gast el- 18 ld
Mursal 29 Bb
Murughel 31 Cc
Murzuch 37 Gc
Murzuch, Edeien di- 12 CFe
Murzuch, Hamada di- 12 CEcd
Musa 18 Hd
Musa 20 Dc
Musa, Sidi- 18 Ge
Músa, Sidi- 18 Hd
Musa Issa, tr. 33 Ce
Musa Suitan, tr. 33 Dc
Musci 8 Cb
Musci 8 Cb
Musci 22 Cc
Musciarrign, p. 10 Fe
Musdasci, Gast- el- 18 le
Muser 31 Ba
Museri, is. 22 Ec
Muser 31 Ba
Museri, is. 22 Ec
Musran el Mufettem 17 EFb
Mussa ali, m. 26 Df
Mussiniale, m. 24 Db
Mutunghi 29 Ff
Muzzega, m. 24 Cb
Mzara Sidi Limane 6 Ab
Mzata, Bir- 14 Ac Mzara Sidi Elinane o A Mzara, Bir- 14 Ac Mzerreb, U. el- 18 Cb Mzi, U. el- 14 Cc Mzúghi, Bir el- 14 Bb Mzuzia, el- 14 Bb

N

Naasso 33 Da Nabaghede, Valle- 24 Ebc Nabaret, Pozzi- 24 Db Nabeleg, is. 26 Bb

Nabilía, En- 10 Hc Nabor 31 Da Nacfa 22 Cb Nadia 22 Cb
Nachal, en- 17 cart. 1
Nachla, U. en- 14 Ac
Nacuda, vedi Bohol di Uacalla
Na Det, m. 24 Aa
Nadjer, u. 8 Fd
Naduret el Ghesciuasc 18 Eb
Naftagor 29 Fe
Nagada 20 Ac
Nagadedo, m. 24 Db
Nagmósc, Bir- 14 Cb
Naháim, m. 18 Id
Nahalai, m. 22 Cb
Naheleg, is. 22 Eb
Naib, El- 31 Ba
Naim, Bir- (Abu Naim) 6 Ec
Naim, En- 10 Ic Naim, En- 10 Ic Nairan, u. 20 Da Nakazza, pop. 8 EFd Nakhla, A.- 14 Ab Naleya Hamed, tr. 33 Bb Nalut 10 Bc Nalut et-Otiin, pop, 10 BCc Namaresc 18 Ac Nammeita, Ras- 26 Cd Nammeita, Ras- 26 Cd
Narcaba 22 cart.
Nari, en- 8 Gb
Nasciama, u. 20 Dc
Naser, Sidi- 18 Da
Naser, Sidi- 18 Ba
Naser, Sidi- 18 Hd
Nasiracurra 24 Eb
Nasrani, Ain en- 6 Fe
Nasseur, B. aben- 10 ABb
Nassib Bunda 29 Ff
Nauaghia, en- 18 Bb
Nauamis, U. en- 18 Da
Naudere 31 Ba
Navava 29 Gn
Nbeidat, Bir en- 18 Cart.
Ncheila, Bir en- 18 Da
Ndu, u. 8 Fd
Nebdas 14 Ac
Nebi, m. 22 Bc Nebi, m. 22 Bc Nebri, Rio- 24 Cc Nedal, El- 12 Da Neddich 17 Be Nedua, en- 14 ABc Nedue 24 DEc Neelto 24 Dc Neelito 24 Dc Nefasit 24 Db Nefasit, m. 24 Db Nefatia, U.- 10 Ba Nefda, Curmat- 10 EFe Nefusa, geb. 10 Cc Negadebià, f. 24 Ab Negassa 17 Ae Negheghissa, m. 17 ABe Neghei 31 Db Negia Bucharaf 18 Id Neghei 31 Db
Neghei 32 Db
Neghei Bucharaf 18 Id
Negio 20 Ae
Negro, B. del- 33 CDe
Nehmala, tr. 33 HIi
Neila, Hammada- 10 BCd
Nemborio, b. 35 Dc
Nemmer, reg. 14 CDc
Nemos, is. 35 Dc
Nemua, en- 10 FGc
Nemua, en- 10 FGc
Nenua, u. 10 Ge
Neocori 35 cart.
Nera, is. 35 Bc
Nero, is. 35 Cb
Nesceba, Hammada- 14 Cc
Nesceba, u. 14 Cc
Nesceba, u. 14 Cc
Nesma, en- 10 Ec
Nesma, Rov. di- 13 Ec
Nesma, Rov. di- 13 Ec
Nesma, U. en- 14 Cc
Nessaua, Bir- 13 Fc
Nessaua (Otba), u. 13 Fc
Nfed, u. 10 Fc
Nfid, u. 14 Dc
Ngai, Bir en- 18 Ca
Ngar, U. en- 18 Bb
Ngar, U. en- 18 Bb
Ngar, U. en- 18 Ic
Ngara, Bir en- 18 Ca
Ngheaa, en-, reg. 18 Da
Nghelà 24 Dc
Ngomeni 29 Ff
Ngumi, is. 29 Hm
Nia Ferigh 18 cart.
Nichia 35 Cc
Niger, Colonia d.- 8 BCbc

## 0

Obar Jintiei, Pozzo- 22 Bb
Obbia 33 Ii
Obbia, Regione di- 27 CDc
Obel, t. 24 CBc
Obel, t. 24 CBc
Obel, t. 24 CBc
Obel, t. 24 CBc
Obelet, f. 24 Ab
Obelet, Pozzo- 24 Ab
Obeletsco, rov. r4 Dc
Obelisco elMseltin r4 Dc
Obolisco ElMseltin r4 Dc
Ochida 37 Ca
Od, t. 22 Bb
Odan, m. 22 Bb
Odan, m. 22 Bb
Odas, Acqua- 22 cart.
Odda 27 Ad
Odda, m. 33 Da
Oddo Allimo 29 Ac
Oddur 31 Ba
Oddo, f. 20 Ab
Odi, f. 20 Ab
Odi, f. 20 Ab
Odi, V. di- 22 Aa
Odmat, m. 24 Eb
Ododen, u., vedi Giahil
Odofou 8 Ec
Odur Osoub 31 CDc
Oea, vedi Tripoli
Ofidusa, is. 35 Ac
Ofila 31 Bc
Ofila 50 EC
Ogaden, pop. 27 BCbc- 27 GHim
Ogale 33 Ea
Ogbia, el- 10 Db
Oglat Du. el- Hag Said 10 Cab
Oglat Mamrat 14 Aa
Oglet 14 Dc
Oglov, f. 33 Ii
Ogo, Pozzo- 24 Ec
Ohon, m. 8 Eb
Okban, is. 20 Cb

Olaki, Ras- 20 Ec
Olan Hulleh 33 Bb
Olau 33 Dc
Ola Uager 29 Gn
Olean, Tomba- 29 Ab
Olesan 27 Cb
Oliaderè, t. 22 Bc
Olimpo (Elympos) 35 Ce
Olin Uer Carz 29 Bc
Olman 31 Bb
Olobiole 31 Cc
Oloch 33 Ea
Ologof 31 Cc
Oloief, Pozzo- 22 Bb
Oltregiuba, reg. 27 Adf Oltregiuba, reg. 27 Adf Om Ager 22 cart. Oma, Bir- 13 Fe Omar 24 Db Oma, Bir-13 Fe
Omar 24 Db
Omar, Sidi- 18 Gd
Omar, Sidi- 18 Gd
Omar, Sidi- 18 Cart.
Omar Aboche 29 Fe
Omar Aboche 29 ABc
Omaraeb, t. 24 Bb
Omar Bere 37 CDc
Omar Mahmud, tr. 33 BCde-CDbc
Omboi Rebà, m. 22 Bc
Ombrega 22 cart.
Ombul, t. 22 Bc
Omel, m. 22 ABc
Omel, m. 22 ABc
Omran, Sidi- 18 Ba
Omrán, Sidi- 18 Ba
Omrán, U. 14 Cc Omrán, u. 14 Cc Ona 26 Bd Onà 22 Cc Onà, m. 22 Cc Onà, m. 24 Ab Onà Andom 24 Dc Onà Bet Axian, m. 24 Dc Onà Gabien 24 Cc Onà Gusà, m. 24 Cb Onà Jelà 24 Cc Onducurri 24 Bb Onducurri 24 Bb
Optaual, reg. 14 Bd
Optaual, reg. 14 Bd
Ora, m. 24 Dc
Oraghen, tr. 13 ABd-Bde-Be-EFc
Orchelli, m. 35 Ce
Orfa, El-, pop. 18 Gde
Orfala, pop. 10 EFcd
Orgol 28 Gh
Orgul 28 Da
Oriale 28 Cb
Orida BCb
Oridan 21 Bb Oridan 31 Bb Ori-tallim, m. 22 Cb Ormala 28 Fe Oro Aile 31 Cc Orofillo 31 Ac Orori 8 Ec Oro Sur 28 Bh
Oro Uen 31 Cb
Oshale 31 Ab
Osbale 33 Ii
Osbo 31 Ab
Osbole 28 Bc
Osbole 31 Aa
Osculle 31 Ba
Osgía, B. el- 14 Bb
Osman Mahmud, tr. 33 Da
Osman Moto 28 Ff
Otba, vedi Nessaua
Otho 35 Ce
Otiin, El-, pop. 14 Dc
Otoma 8 Cb
Otumlo 24 Da Oro Sur 28 Bh Otumlo 24 Da Otumlo, Forte- 20 cart. Ouafi, pop. 10 Gb Ouargala 8 Fd Ouassar 8 EFc Oueyba 8 Gc Oueyta 8 Fc Oueyta 8 Fc
Ouichi 8 Ec
Oum Chalouba 8 Fd
Ounga, reg. 8 Eb
Ounianga, reg. 8 Fc
Ounianga Kebir 8 Fc
Ouichi (Um el Adani) 8 Fc
Ourasnia, Bir el- 14 Aa
Ouri, reg. 8 Eb
Ouri Tarso, m. Eb
Oxo Petro, pu. 35 ABc Oxo Petro, pu. 35 ABc Ozentari 20 Bc

Paese delle Isole, vedi El Gesair
Palatia 35 Ce
Palmeto, Forte- 17 cart. 1
Pandeli 35 Bb
Pangheni 29 Ff
Panormiti, G. d.- 35 Dc
Panormos, Porto- 35 Ac
Parco Governatoriale 10 cart.
Parteni, 10v. 35 Bb
Passo della Porta, vedi El Bab
Passo della Porta, vedi El Bab
Patmo, is. 35 ABb
Patmo, is. 35 Dc
Paximada, is. 35 Ed
Peraspori, c. 35 Ce
Perim, is. 20 Dc
Pervinquière, Fort- 10 ABd
Pesato, is. 35 Bb
Pessana, m. 18 Bc
Petrarca, Via- 10 cart.
Petrocaravi, is. 35 Ab
Petrodi, c. 35 Cc
Piano del Sole 20 Cc
Piano del Sole 20 Cc
Piano del Hanish, is. 20 Dc
Piemonte, Fort- 17 cart. 2
Pietro Verri, vedi Gialalassi
Pigadia, b. eloc. 35 Ce
Piganusa, is. 35 BC
Pifi 35 Cc
Pirgusa, is. 35 BC
Pifi 35 Cc
Pirgusa, is. 35 BC
Pili 35 Cc
Pirgusa, is. 35 BC
Plati, vedi Micro
Pleto, is. 35 Cb
Plati, vedi Micro
Plero, is. 35 Cb
Plati, vedi Micro
Plero, is. 35 Cb
Plimiri 35 De
Ponticusa, is. 35 Dd
Predappio, vedi Sidi Mahiús
Profila 35 Dd
Presito 35 Cd
Psito 35 Ed
Ptaso, is. 35 Bb
Puits Alapetite 10 ABd
Puits G. Pistor 10 Ad

# Q

Qasr, Bir el- 17 HIb Qatrani, Bir- 17 Ic Quá, is, 29 Hm Quantebbà 24 Ca Queletai, m. 24 Bb Querquerai, m. 24 Bb Quoram 26 Af Quorac, Acqua- 22 cart.

### R

Rabà, t. 22 BCb
Rabalat 33 Db
Rabdure, Pozzo- 31 Ba
Rabha 14 BCb
Raboba, m. 22 Ba
Rábta, er- 10 Db
Rábta, U. er- 14 Bb
Racalle 31 Bb
Racheilo Burdere 31 Dc
Racheilo Omar-Gudle 31 Dc
Racheilo Omar-Gudle 31 Dc
Racha, is. 35 Cc
Racrabet 22 Dc
Rada, u. 18 Hd
Raghafa 20 Db
Raghia, Bir- 14 Cd
Ragma, Eluet- 18 Hd
Raguda 20 Ed
Rahàba, reg. 17 cart. 1
Rahad, f. 20 Acd
Rahanuin, pop. 24 Bde
Rahcan 33 Hh
Raheiba, Bir er- 18 Da

Raheiba, er- 18 Ie Raheiba, U. er- 18 Da Raheita 26 Df Rahitu, reg. 27 Ac Rahmat, is. 26 De Rahmat, Ras- 26 De Rahsin 31 Da Rahúma, Sidi- 18 Gd Rai Uarphie az Ac Ranuma, Sidi- 18 Gd
Raii Uarabis 27 Ac
Rakhija, Uadi- 20 Ebc
Rama 26 Bf
Rama 20 Hh
Rama- Abgallei 29 Aa
Ramare 29 Ab
Ram Elaie 29 Ab
Ramet, Pozzi- 22 Dc
Ramiale 29 Bb
Ramile, Stagno 29 Bb
Ramiro, Stagno- 29 Bb
Ramiro, Stagno- 29 Bb
Ramile, Stagno- 29 Bb
Ramile, Baltet er- 18 Ca
Ramla, U. el- 18 Da
Ramla, U. el- 18 Da
Ramla, U. el- 18 Bb
Ramda, El- 21 Bb
Ramda, El- 21 Bb
Ramda, El- 21 Bb
Ramda, El- 21 Bb
Ramvati, m. 33 Da
Randeles, Bir- 18 Hd
Randut, El- 31 Cb
Rangao, El- 31 Cb
Rangao, El- 31 Cb
Ras Admer, c. 18 Id
Ras Adado, c. 33 Ba
Ras Agédir 10 Ca
Ras Ali Baschil (R. Binna) 33 Ea
Ras Aligab, c. 29 Bc
Ras Allia, c. 33 Da
Ras Amas, c. 24 Ea
Ras Andadda, c. 26 Bc
Ras Anla, c. 33 Da
Ras Assir, vedi Guardafui
Ras Assir, vedi Guardafui
Ras Assir, vedi Guardafui
Ras Assada, c. 26 Dc
Ras Ras Auath, c. 33 If
Ras Azzar 18 cart,
Ras Baiad, c. 26 Dc
Ras Binna, vedi Ras Bir, c. 20 Dd
Ras Bora, c. 33 Ca
Ras Bra, c. 32 Ca
Ras Bra, c. 27 Cart 2 Ras Binna, ven Ras Anna Bascan
Ras Bir, c. 20 Dd
Ras Bora, c. 33 Ca
Ras Bu Azza, c. 17 cart. 2
Ras Bur Gao, c. 29 GHn
Ras Cadile 31 Cc
Ras Casár, c. 20 Ba
Ras Chiambone, vedi Dicks Head
Rasciaida, pop. 22 Ca
Ras Borali 26 ABc
Ras Cosar 26 Cd
Ras Cuba, c. 22 Db
Ras Dascian, m. 20 Bc
Ras Deg Deg, c. 29 Fg
Ras Dogon, reg. 20 cart.
Ras Dorfilleh, c. 33 Ba
Ras Dormia 26 De
Ras Domeira 26 Df
Ras el Ammar, c. 33 Ca
Ras el Ara, c. 20 Dcd
Ras el Ara, c. 20 Dcd
Ras el Asláb 18 Kd
Ras el Bab, Curma- 10 FGe
Ras el-Borg (R. Zarrugh) 14 Eb
Ras el Camel, c. 18 Ea
Ras el Chazain, c. 33 Dc
Ras el Ghelat, m. 13 Gb
Ras el Hanáma, c. 18 Id
Ras el-Halláb, c. 14 Cb
Ras el Hasan, m. 14 Bc
Ras el Hilan 18 Kd
Ras el-Hilan 18 Kd
Ras el-Hilan 18 Kd
Ras el-Máchbez, c. 14 Aa
Ras el Máchbez, c. 14 Ba
Ras el-Máchbez, c. 14 Ba
Ras el-Máchbez, c. 15 Ea
Ras el-Máchbez, c. 16 Ea
Ras el-Máchbez, c. 17 Ea
Ras el-Máchbez, c. 18 Ea
Ras el-Máchbez, c. 14 Cb
Ras en Núgta, m. 18 Id
Ras er Raml, c. 33 Dd
Ras esc Sciáara, c. 14 Cb

Ras et-Tees 13 EFb Ras et-Tees 13 EFb
Ras et Tin, c. 18 Ea
Ras Filuk, c. 33 Da
Ras Filuk, vedi Garad, c.
Ras Forsei, c. 29 Db
Ras Ghedem, c. 24 Ea
Ras Giogghig, c. 14 Bb
Ras Gome Laequa, c. 29 Gn
Ras Hafun, c. 33 Eb
Rasih, geb. 20 Db
Ras Khanzir, c. 20 Ed
Ras Khanzir, c. 20 Ed
Ras Lahabe, m. 14 Db
Ras Lali, m. 18 Id Ras Lahabe, m. 14 Db Ras Lali, m. 18 Id Ras Madùr, c. 20 cart. Ras Maeri, c. 14 Db Ras Mallable 27 Cd Ras Megiamila 26 Dd Ras Milh 18 cart. Ras Mnarani, c. 29 Gn Ras Muebba, m. 14 Cb Ras Mugiamela, c. 20 CDc Ras Nammierta 26 Cd Ras Nammierta 26 Cd Ras Olaki, c. 20 Ec Ras Rahmat, c. 20 CDc Ras Sagiarn, c. 20 Dd Ras Sciacs 26 Cd Ras Seilan, c. 20 Ec Rasseitù 26 Ce Ras Sidi Magru, c. 14 Db Rasso 31 Db Ras Tarfa, c. 26 Da Ras Uénna 18 cart. Ras Uénna 18 cart.
Ras Umm el-Alfa, m. 14 Cb
Ras Urfr, c. 14 Db
Ratga, U. Ben- 13 IKc
Rauan 24 Ec
Razet, t. 24 Bb
Razin, Bir- 18 Da
Rcab el Beiter, reg. 18 Ca
Rebai 29 Bb
Rebai, Stagno- 29 Bb
Rebai, Stagno- 29 Bc
Rebbiloiet, Pozzo- 22 Bc
Rebel 24 Ca
Rebiana 6 FGe
Reccab 24 Ba Reccab 24 Ba Reda 20 Dc Regdalin 10 Cb Regiant 10 CB Regiana, er- 18 Ba Regione del Centro (in Somalia) 27 Bde Regione del Confine 27 ACd Reha, Bir- 14 Dc Reha, Bir er- 10 FGd Rehi 22 Cb Rehi 22 Cb Rehib, Pozzi- 22 Ca Rehibát, er- 14 Ac Rehibát, Er-, pop. 10 Cc Reian, Bir- 18 cart. Reib Hotza, f. 24 Bc Reidab 31 Da Reidab, reg. 31 Bb Reidabderei 27 Be Reidabderei 27 Be Reidabo 31 Bc Rema, u. 20 Dc Remada, A.-, 10 Bb Remets, M. er. 17 Gbc Remteiat, Gasr er- 18 Id Rendide, Descèk di- 29 Ab Rengdo, El- 31 Da Rer Nur Fara (Afgab) 31 Aa Rer Saliban, tr. 33 Ggh Resceicisci, S.- 18 cart. Rescid, m. 24 Cb Res Leoguas, m. 24 Cb Res Macciak, m. 24 Cb Resusciatè, m. 24 Cb Resusciatè, m. 24 Cb Reujom, m. 24 Aa Reujom, t. 24 Aa Revai 31 Bb Rezan, u. 12 Ec Rezegh, Sidi- 18 Fb Rfaa, Bir- 10 Hc Rfaa, Bir- 10 Hc Rgheat, el- 10 Eb Rghia, u. 17 Dc Rhodos (Rodi) 35 Ed Riáh, Gasr er- 18 Id Riáh, Gasr er- 18 Id Riáh, U. er- (Cir.) 18 HId Riah, U. er- (Trip.) 14 Dd Riaina, er- 10 Dc Riaina, U. er- 14 Bb Ribadleh 33 Fi

Ribda, t. 22 Ac Riccardo Cassar, Sciara- 10 cart. Riccheb, Pozzo- 22 Bb Ricchi 31 Cc Rich, Er- 6 FGc Ridotta Bórgu 18 Id Ridotta Ciglione 18 Ge Ridotta Maddalena (esc-Scegga) 17 Gc Ridotta Spezia 17 cart. 2 Ridotta Venezia 18 Gd Ridotta Venezia 18 Gd Rifaia, reg. 6 GHc Rifugio, B. del- 29 Ad Rigato, reg. 29 EFf Rissam, Bir er- 17 Bd Roble, m. 31 Bc Robodi, Pozzo- 31 Aa Robo Feile 31 Bb Robo Hindo, reg. 29 Fe Rocabaita 24 Bc Roccabaita, reg. 24 Bc Roccabaita, reg. 24 Bc Roccabaita, reg. 25 Rocca 29 EF Rocca 29 EF Roccabaita, reg. 26 Rocca 27 EFF Roccabaita, reg. 27 Bc Roccabaita, reg. 28 Bc Rocca 29 EFF Rocca 31 Da Roda, m. 26 Ce Roda, m. 26 Ce Roda, m. 26 Ce
Rodi 35 cart.
Rodi, is. 35 Dd
Roga 29 GHm
Rogeban, er- 14 Bc
Rogeban, Er-, pop. 10 CDc
Rogebani, U. er- 14 Bb
Rogebani, Eluet er- 14 Bc
Rohr 33 Hg
Roian, t. 22 cart.
Roman, u. 14 Db
Romija, is. 22 DEb
Rondacoma 26 Bd
Rora 20 Dd
Rora caié, m. 22 Cb Rora caié, m. 22 Cb Rora Ha, m. 22 Bb Rorai, m. 18 Bc Rora tallim, m. 22 Cb Roribet, m. 22 Ca Roróm 26 Bv Roróm 26 Bv
Rosa 26 Bd
Rosale, t. 33 Hg
Rovine Romane 14 Cc-Dc
Rovo 27 Ad
Rsciada, Geb. er- 10 Dc
Rséim, Gasr er- 18 IKd
Rteim, Udei er- 10 ILd
Rtem, Bir er- 10 Ld
Rtem, Grar er- 20 Id
Rtéma, er- 17 cart 3 Rtem, Grar er- 10 Id Rtéma, er- 17 cart 3 Rtema, B. er- 17 Db Ru, u. 8 Ec Ruagh, Bir- 18 cart. Ruahabat, Ruderi- 14 Db Ruaus, u. 10 Fe Ruba Catinà, f. 24 BCc Ruba Uolcait, f. 24 Bc Rubiscia, t. 24 Dc Rudero, Ridotta- 17 cart 2 Rueis 13 Gb Rudero, Ridotta- 17 cart 2
Rueis 13 GB
Rueis Belafan, B. er- 17 FB
Rugbet er-Rala, u. 17 Bd
Rugna, m. 33 Ea
Rugnò 33 GHk
Rug Rug 31 Db
Rumarli 27 Cb
Rumi, G. er- 17 Cde
Rumia, er- 14 Bb
Růmia, er- 14 Bc
Rumman, u. 18 Hd Rumman, u. 18 Hd Runca Agalei 33 Gk Runmoretti 31 Da Rurian, geb. 10 Fb Russa, c. 35 Cc Ruzát, U. er- 18 Id

S

Saad, Sidi- 18 Id Saada 26 Bd Saadat, es-, pop. 10 EFc Saadu ela 26 CDe Saa Godut 29 Hh Saamóggia 29 Ad Saascia 29 Ab Saati 24 Da Saato, t. 24 Eb Saatta, t. 22 Bb

Saba, Gasr es- 18 Id Sabait, m. 20 cart. Sabaó 24 Dc Sabat 24 De Sabat u. 18 Gd Sabat Aster, Sorgente- 24 Db Sabba 26 Bde Sabbia, Punta della- (Cum Burmú) 35 cart Sabderat 22 Ac
Sabderat, pop. 22 Ac
Saber, m. 24 Ca
Sabia 20 Db
Sabka 8 Dc
Sable 31 Ab
Sabor, geb. 20 Dc
Sabratha, rov. 10 Db
Sabratha Vulpia (Zuagha) 14 Bb
Sabri 17 cart. 1
Sabria, es-14 Bb
Sabsohal 24 Db
Sabun 33 Fm
Sabut, El-31 Bb
Sa Cacuni, B-29 Gl
Sacal Egoi 33 Gk
Sacamaren, u. 13 Bc Sabderat 22 Ac Sacamaren, u. 13 Bc Sacamaren, u. 13 Bc
Sacar, m. 24 Da
Sacar, p. 22 Ca
Sad ad din, is. 20 Dd
Sadam 33 Da
Sadda Ghed 33 GHI
Sadla, is. 26 CDe
Sadium, t. 22 Bc
Saffel-Bahar, pop. 10 HIc padia, is. 26 CDe
Sadüm, t. 22 Bc
Saff-el-Bahar, pop. 10 HIc
Saff-el-Bahar, pop. 10 HIC
Saff, Ain- 17 Hd
Safonidi, is. 35 Be
Saf Saf, 1. 33 Gh
Saga, t. 24 Be
Saganeiti 24 Db
Sagari, pal. 28 GHk
Sagaria, Sella- 24 Ca
Sagaro 28 Da
Saghi, u. 14 Dd
Saghillá, m. 22 cart.
Sagiarn, Ras- 20 Dd
Saha Gibi 31 Bc
Saha Gudut 31 ABb
Saha Jeroi 31 Cc
Sahal, u. 18 cart.
Sáhal, Marsa el- 18 cart.
Sáhal, Marsa el- 18 cart.
Sahala Dinga 20 Be
Sahale 28 Bc
Sahart, ceg. 24 CDb
Saharti, reg. 24 CDb
Saharti, reg. 24 CDb
Saharti, reg. 26 Sahe, es- 10 Fb
Sahel, es- 10 Fb
Sahel, es- 10 Fb
Sahel, es- 10 Fb
Sahel, es- 27 Cart. 2
Sáhel el-Chenísa, reg. 17 cart. 2
Sáhel el-Hamára, reg. 17 cart. 2
Sáhel es Sneihát, reg. 17 cart 2
Sáhel, pop. 24 DEb
Sai, El- 29 Fg
Saiah, Sidi- 18 AB
Said, Sidi- 18 BA
Said, Sidi- 18 BA
Saidane el-Hatou 14 AB
Saidane el-Hatou 14 AB Said, Sidi- 18 GHd
Saidan, Bir es- 18 He
Saidane el-Hatou 14 Aa
Saidane el Melah 14 Aa
Said Bascia, Baltet- 17 Ec
Saiiad 10 DEb
Saiiah, S. es- 14 Cb
Saiiah, S. es- 14 Db
Sailan 20 Eb
Saimoni 33 Ig
Saint (Densa) 20 Bd
Sala 20 Ac Saint (Densa) 20 Bd Sala 29 Ac Sala 31 Cb Salaca, Bir es- 10 Fb Salaca, 5 Dd Saladarò 24 Ch Saladó, Stagno- 29 Bb Salagle 29 Ab Salah Bessciul 10 Cb Salait 20 Dd Salait 22 Ec Salait 22 Ec Salal, Piana- 22 cart. Salalat, Pozzo- 22 Bb Salalo 29 Ab

Saláma, S.- 14 Bb Salama, S. 14 Bb Salassima, reg. 26 CDe Salatna, pop. 10 FGb Sale, Piano del- 26 Bde Sáleh, Sidi- 18 Ge Salem ben Abdalla, Bir- 14 Cb Salem ben Tulál, S.- 14 Db Salembudu, 8 Fb. Salembudu 8 Eb Salif 20 Db Salima 26 BCc Saline Aggherrar 31 Aa Salit 20 Bd Salo 20 Dd Salomá, Pozzo- 22 Aa Sal Sal, Colle- 22 Cb Sal Sal, Colle- 22 Cb Salt River 27 Ac Samali, f. 22 Cb Samara, reg. 24 Da Samara 20 Bd Sambahie 20 Ec Sam Batai, Pozzo- 24 Eb Samen, Bir- 10 Cb Sames, Sidi- 10 DEb Sammalus 11, 18 Ca Sames, Sidi- 10 DEb
Sammalus, u. 18 Ca
Samoti 26 ABd
Samrè, f. 26 Ae
Sana 26 Db
Sanach, tr. 33 Be
Sanai, l. 33 ABe
Sanai, l. 33 ABe
Sanam, Gasr- (Obelisco), rov. 14 Cc
San Andrea, Porto- 35 Ac
Sanda Pozzi di 24 Eb Sanda, Pozzi di- 24 Eb San Elia, m. 35 DEd San Elia, m. 35 Cd Sangadle 31 Ac Sangafunga 31 Da Sangatunga, m. 31 Da Sangif, pal. 31 Ab San Giorgio 35 cart. San Giorgio (is. Cos) 35 Cc San Giorgio (is. Cos) 35 Cc
San Giovanni 35 Cart.
San Giovanni 35 Cart.
San Giovanni 37 Cart.
San Giovanni di Patmo 35 Bb
Sania, U. es- (Cir.) 18 Hd
Sania, U. es- (Trip.) 14 Ac
Sania el Gedida, es- 10 Dc
Saniat L'bbada 10 Cb
Saniat es Smeida 14 Ab
Saniet Ali Belhag 10 Db
Saniet Bel Hag Mohammed 10 GHd
Saniet el- Auegia 10 Bc
Saniet el- Auegia 10 Bd
Saniet el- Auegia 10 Gd
Saniet el-Hamár 18 Bc
Saniet er-Regel 10 Cc
Saniet et Tmimi 18 Ea
Saniet Frog 14 Bb Saniet et Imimi 18 Saniet Frog 14 Bb Saniet Gergir 10 Bc Saniet Iaagub 10 Bd Saniet Tbia 10 Ca San Isidoro 35 Dd San Morodi 31 Cb San Nicola, Torre- 35 cart. Sannuin 31 Ac Santa Anastasia 35 cart.
Santa Marina 35 Bb
Sanyet Sebil 17 Hb
Sarachi, is. 35 Bb
Sarad, is. 22 Dc
Saradle 29 Bb Saraé 24 Dc Sarah 8 Ch Saran 8 Ch Saraman 31 Bh Sararà, Pozzi- 24 Aa Saratel, u. 18 Da Sardà 24 Dc Sarfaia 8 DEa Sargat, m. 22 Bc Saría, is. 35 Ce Saria, u. 14 Cb Saria, u. 14 Cb
Sariddò, m. 24 Ec
Sariddò, m. 24 Ec
Saroita, C. 26 Be
Saròita 26 Cd
Sarra 8 Fb
Sarre, m. 31 Bc
Sarre, Pozzo- 31 Bc
Sarso, is. 26 Cb.
Sarta Eringalle, m. 31 Da
Saseb, m. 24 Db
Sassanag, m. 22 Cb Sassanag, m. 22 Cb

Sassue, m. 24 Dc Sásu, u. 14 Db Sattaua 20 Dd Saua, t. 22 ABc Saul, m. 24 Ca Saumaa 20 Ec Saunnu 18 Bb Savar 29 Bc Sbagh, Sidi- 18 Id Sbáia, Es-, pop. 14 CDc Sbiata, Bir es- (S. Ben Isa) 10 Gd Scala 35 Dd Scarpanto, is. 35 BCe Scarpanto, Stretto di- 35 CDde Scarpanto, Stretto di- 35 CDde Scebà, m. 22 Bc Scebat Abiad, u. 10 ILf Scebb 13 Fb Scebbab 33 DEc Scebbabaet Ulád Mahmúd (Sepolcri arabi) 14 Ac Scebelle, reg. 29 Ac Sceberina, reg. 12 Bc Scebetet, m. 22 Cb Scebián, U. esc- 14 Ac Scebica, U. esc- 18 Ca Scecia, Rora- 22 Cb Scecal, Rora- 22 Cb Scecal, El- 29 Cb Scecal, El- 29 Cb Scecal, El- 29 ABc Sceccia, Reba, m. 22 Bb Scech, U. esc- 14 Abc Scech, U. esc- 14 Bb Scech, U. esc- 14 Bb Sceberina, reg. 12 Bc Scechdeba, m. 22 BCb Scecheh Hurbeh 20 Ec Scechia, Bir esc- 18 Bc Scechsciuk 10 CDb Scechsciuk 10 CDb
Scedaf, u. 14 Dcd
Scedeua, Bir- 10 Ec
Scefersen, Bir- 17 Gb
Sceffeden 8 Cb
Scegga, U. esc- 18 Da
Scegghet Meztura 10 Cb
Sceghega, esh- 10 Dc
Scegheigh, H. esc- 17 Dc
Scegheigh, H. esc- 17 Dc
Scegheigh, Gasr-, 10 V. 14 Cc
Scehämi, Bir esc- 18 Kd
Scehämi, U. esc- 18 Kd
Scehämi, U. esc- 18 Kd
Sceiähet Mésceri 18 Id
Sceic el Abu, is. 24 DE
Sceic Said, is. 24 DE
Sceickh'Othman 20 Ec Sceikh'Othman 20 Ec Sceikh- Said 20 Dc Scelab, t. 22 Cc Sceleidima, esc. 18 Bb Scelicot 26 Ae Scellal (Cascata) 17 cart. 2 Scellalat, esc. 18 Bc Scellalat, es- 18 Bc
Sceluh, rov. 14 Dd
Scemech 10 Ec
Scendira, Gasr esc- 18 Hd
Scennat, u. 14 Dc
Scentò 31 Dc
Scereb 20 Db
Scerghi, u. 13 Fc
Scerghi, u. 13 Gb
Scerghi, esc- 14 Bb Scerghi, u. 13 Gb Scerghia, esc- 14 Bb Scerif, u. 18 Id Scerifa, Bir- 10 Fc Scerit, Pozzo- 22 Bb Scersciuf, u. 14 Ac Scetban, esc- 14 Bb Scetib el-Bir, u. 14 Dc Scetib el-Brahma, reg. 14 Bc Scetib el Gotran, u. 14 Dc Scetib el Gotran, u. 14 Dc Scetib Sol, u. 14 Dc Scherda 8 Db Schia, Bir- 18 Hd Schia, Bir- 18 Hd
Schiati, m. 35 Dd
Scia, t. 22 Cc
Sciaaba el B., U. esc- 18 Bb
Sciaaba r 24 Ba
Sciaabar, f. 24 Ba
Sciaabar, f. 24 Ba
Sciaab el- Gheddim, m. 10 Bc
Sciaáb el- Rtem 14 Ac
Sciaafa, esc-, reg. 18 CDb
Sciáara, Ras esc- 14 Cb
Sciaaráia, Biar es- 18 Hd
Sciabanau, m. 24 Ba
Sciaba Tausna, u. 14 Cc Sciaba Tausria, u. 14 Cc Sciabba 24 Da Sciabbulia, U. esc- 18 Cb Sciabeli 31 Bc

Sciabor, m. 24 Ba
Sciaca, m. 24 Ca
Sciacamat, t. 20 crat.
Sciacat, Pozzo-22 Cb
Sciacat Cai, t. 24 Da
Sciac Baro, f. 31 Ab
Sciacchen, Villaggi-24 Bb
Sciacs 26 Cd
Sciaeb 24 Ca
Sciaeb, Sidi-18 DEa
Sciaglet, Pozzi-22 Bc
Sciagluf, u. 18 Hd
Sciagri, Sidi esc-18 Ea
Sciagulgul, t. 24 Bb
Sciah, Aghiret esc-18 Bb
Sciaha 24 Cc
Sciahbonia, esh-10 Cb
Scial el-Tmed, u. 14 Dd
Sciaiabit, t. 22 Bc
Scialabit, t. 22 Bc
Scialacé, Punta-24 Ba
Scialambot 29 Cb
Scialedel Far, u. 10 Hf
Scialech Malech, Pozzo-22 Bb
Scialedere, Pozzi-22 Bc
Scialiedere, Pozzi-22 Bc
Scialiedere, Pozzi-22 Bc
Scialoti, Punta-24 Ba
Sciam 29 Fm
Sciamaradie, m. 24 Ba Scialedere, Pozzi- 22 Bc
Scialoti, Pozzi- 22 Ac
Scialoti, Pozzi- 22 Ac
Scialoti, Punta- 24 Ba
Sciam 29 Fm
Sciamaradie, m. 24 Ba
Sciambe Abgal 31 Dc
Sciambichi 29 Ff
Sciamli, S. esc- 14 BCb
Sciamma, El- 29 Gi
Scianane, f. 27 Ab
Sciander, l. 33 Ih
Sciangal, u. 10 Fe
Sciangaleti, m. 22 cart,
Sciao 31 Db
Sciar, Bir- 13 Fc
Sciara Dehra Grande, Via- 10 cart.
Sciara Garbi, Via- 10 cart.
Sciara al Garbi, Via- 10 cart.
Sciara Riccardo Cassar, Via- 10 cart.
Sciara Suk el Hathab 10 cart.
Sciara Suk el Hathab 10 cart.
Sciara ficardo Cassar, Via- 10 cart.
Sciara ficardo Cassar, Via- 10 cart.
Sciara Suk el Hathab 10 cart.
Sciara ficardo Cassar, Via- 10 cart.
Sciara ficardo Cassar, Via- 10 cart.
Sciara Garbié, el GHC
Sciarchié, geb. 10 HIf
Sciarchié, geb. 10 HIf
Sciarchié, geb. 13 GHc
Sciarchié, u. 13 GHc
Sciarchié, el GHC
Sc Sciena, Pozzi. 22 Bc
Scid Baad 31 Cc
Sciden, Gasr esc. 18 Id
Sciderdá 22 Bc
Scidle, reg. 27 Cd
Scidle, reg. 27 Cd
Scidel, reg. 27 Cd
Sciebbebit, m. 22 ABc
Sciebbebit, m. 22 ABc
Sciebbebit, m. 24 ABc
Sciebbebit, m. 24 Bb
Scifatta 31 Bb
Scife, Bir. 14 Ec
Scifatta 31 Bb
Scife, Bir. 14 Ec
Scighir, m. 24 Bb
Scilcó 22 Bc
Scillomud, is. v. Chiliomodi
Scilla Mede, El- 23 Hl
Scillani Mnara, is. 29 Cb
Scillani, m. 24 DEb
Scimbirole 31 Da
Scimezana, reg. 24 DEc
Scindoa 24 Ca
Scinghilla Sorá, Piana- 22 cart.
Scinguilali 28 Gk
Scinnara 24 Ba Scinnara 24 Ba Scioá 20 Be Scioa Mjeda, reg. 20 Be Scioatté Bercutà, m. 24 Ca Sciocr, u. 14 Db Sciocr, U.-, rov. 14 Db Sciongolo 28 Fe

Sciongolo Dunia 28 Fe Sciongolo Monunghele 28 Fe Sciotel, t. 24 Ba Scióuscio, Bir- 18 Gd Sciraruà, m. 24 Ca Sciré, reg. 20 Bc Scirfa 8 BCb Scirsan 14 Bb Scirtale 28 Cb Scirtale 28 Cb Scisceba, m. 22 cart. Sciscennà, t. 22 cart. Scisci 22 cart. Scit el Fau 6 Bd Sciuaar, U. esc- 18 Da Sciuaigh, G. esc- 14 Db Sciucra 20 Ec Sciucra 20 Ec Sciucscia, esc- 10 Hlc Sciuiab 14 Ac Sciuma Negūs-lahlai 24 Cb Sciumma, 18. 22 Ec Sciumo 33 Hk Sciunie, Gasr- 18 Id Sciucreft, esc- 10 Fb Sciusceib, m. 22 Ac Sciza Gast- 18 Id Sciusceib, m. 22 Ac Sciza, Gasr- 18 Id Scusciuban 33 Db Sdada, G. es- 13 Eb Sebbab, m. 24 Bc Sebca (Gedid) 13 Fb Sebca, Oasi di- 13 Fb Sebcha 17 Ac
Sèbcha d. Punta 17 cart. 1
Sebchet Bu Gerrara 18 Ba
Sebchet el Cuz 18 Ba
Sebchet el-Etla 17 Ce Sebente II Gerrara 18 Ba
Sebchet el Cuz 18 Ba
Sebchet el-Etla 17 Ce
Sebica 18 Id
Sebica, es- 18 Bc
Sebkhet 14 Ab
Sebkhet El Mágtaa 14 Ab
Sebkhet El Mágtaa 14 Ab
Sebkhet Tader 14 Aa
Sebraha, m. 22 Cb
Sécfez, U. es- 14 Bb
Sechet 26 Abe
Sechet, Bir- 10 Gb
Sedada 14 Dc
Sedada, m. 14 Dc
Sedada, m. 14 Dc
Sedada, m. 14 Dc
Sedada, m. 14 Dc
Sedar, G. es- 17 DEd
Seddafermot 31 Ab
Seddego 33 Dd
Sedegheddá, m. 22 cart.
Sedimò, m. 24 Eb
Sefex 24 Db
Sefekin 20 Db
Sefekin 20 Db
Sefekin 20 Db
Sefekin 20 Bb
Sefex 12g' Asghedom, m. 24 Bc
Seffa Muzzù, m. 24 Bc
Seffix Muzzù, m. 24 Bc
Seffix Q. 18 Bc
Seffix Q. 18 Bc
Segala, is. 26 Bc
Seganna, Bir- (el Aueg) 10 Fc
Segaher, m. 22 Cc
Seggher, m. 22 Cc
Seghira, Tniet es- 13 Ff
Seghirsa 27 Ad
Seh, U. es- 14 Cc
Sehau 33 DEb
Sehéiva 18 Ge
Seisbà, m. 24 Dc Sehéiva 18 Ge Seiebà, m. 24 Dc Seiebà, Pianura- 24 Dc Seiebà, Pianura- 24 De Seiebà, t. 24 De Seiebà, t. 25 De Seiera 29 Ad Seif, U. es- 18 Id Seil, is. 22 Db Seil Adasi, is. 22 Db Seil Arabi, is. 22 DE Seil Arber, is. 22 DE Seil Badira, is. 22 De Seil Betta, is. 22 Db Seil Harmil, is. 22 Es Seil Usta, is. 22 Db Seil Harmil, is. 22 Eb Seil Usta, is. 22 Db Sejen, is. 22 Ec Selaculla 20 Bd Sela-Sala, t. 22 Bb Sela-Sala, t. 22 Bb Selbai 29 Hh Selbai, pal. 31 Ab

Selef Calap, m. 24 Bc Selest Carnu, m. 24 Ba Selet, m. 24 Db Selfif, is. 20 Cb Selet, m. 24 Db
Selfif, is. 20 Cb
Selfifi, is. 20 Cb
Selfifi, u. 14 Db
Selim, Sidi- 18 Ge
Selim, Sidi- 18 Ge
Selim, Sidi- 18 Ge
Selim, V. 24 Ab
Sellum, u. 18 Hd
Selma, A.- 10 EFb
Scloa, reg. 20 Bc
Selu, Bir es- 18 Hd
Semáa, Bir es- 18 Gd
Semáa, Bir es- 18 Gd
Semáa, Bir es- 18 Gd
Semáa, Bir - 18 Ba
Semed Good, m. 24 Bb
Semender, Bir- 18 Da
Semien, reg. 20 Bc
Semin 13 Gb
Semsen, f. 20 Ac
Semudde 27 Dc
Semudde 1. 33 Ih
Senafe 24 Dc
Senail, reg. 22 Ec
Senail, reg. 22 Ec
Senail, reg. 24 ABb
Sendere, m. 29 Gi
Senegra, pop. 17 HIb
Senhan, u. 18 Hd
Senirher, u. 10 Ac
Senebaria, m. 24 Bc Senirher, u. 10 Ac Sennebarià, m. 24 Bc Senoitali 26 Bd Sennebarià, m. 24 Bc
Senoitali 26 Bd
Ser 31 Cc
Seraè, m. 24 Bb
Seraè, reg. 24 BCc
Seraè, reg. 24 BCc
Seraé Sayid 20 Ac
Serarat, Pozzo- 22 Bb
Serdeles, vedi El Auinat
Sereba 26 Be
Serenli 31 Ac
Serhet, Bir- 14 Dd
Seri Galla, Acqua di- 24 Bb
Seri Galla, m. 24 Bb
Serinle, m. 31 Ac
Serir 17 CDe
Serir ben Afien 10 EFef
Serir di Calanscio 6 Fcd
Serir di Calanscio 6 Fcd
Serir Gherar el Crit 13 Hb
Serir Glama 13 Hc
Serir Gherar el Crit 13 Hb
Serir el Mralà 13 Fc
Seroe, Min. aurif. di- 22 Cc
Serobeti, Pian. di- 22 Bc
Serpenti, I. d.- 29 Ad
Serrari, m. 22 Bb
Serut, geb. 20 Ed
Sesamal, u. 10 Fe
Sescli, is. 35 Dc
Sessebar 27 Bb
Sessa 24 Db
Sessa 24 Db
Sessa 24 Ec Sessa 24 Db Sessaghede 24 Ec Setit, f. 20 Ac Setluna, Bir el- 18 Id Settafet, Amsach- 12 Ccd Sferi, es- 18 Ge Sharab, u. 14 Bc Shasheina 20 Ac Shelau 20 Ed Shemis, P. di- 33 Bb Sherita, Ain- 17 Hd Shibeli, l. 33 Fg Shifa, Ain el- 17 Hd Shibi 8 Ec Shisha 8 Ed
Siaan, Es-, pop. 10 Cb
Siah, u. 14 Dc
Siah, U. es- 14 Bc
Siah Bucba, u. 14 Ac
Siah Bucba, u. 14 Ac
Siah el-Tacar, reg. 14 Dc
Siáh es-Sráia, rov. 14 Ac
Siáh Mescehed Mansur, f. 10 BCc
Sialam, m. 24 Db
Siama, El- 29 Cb
Siana 35 Dd
Siba Gasperini 33 Fl
Sibhalu 33 Bd
Sibsibaleh 33 Fg
Sibu, reg. 20 Ae Shisha 8 Ed Sibu, reg. 20 Ac

Siciuera 12 Cd Siddamo 27 Ad Siddamo 27 Ad Siddimo 20 Gi Siddimo, f. 31 Ac Siddimo, pal. 31 Ac Sidi 17 cart. 2 Sidi Abdálla 18 Bb Sidi 17 cart. 2
Sidi Abdálla 18 Bb
Sidi Abdálla 18 Gd
Sidi Abdálla 18 Gd
Sidi Abdálla 18 Ge
Sidi Abdálla 18 Ge
Sidi Abdálla 18 Ge
Sidi Abdálla, S.- 14 ABb
Sidi Abd ed Daien 18 HId
Sidi Abd el Gader 18 Gd
Sidi Abd el Gader 18 Gd
Sidi Abd el Gader 18 Gd
Sidi Abd el Uáhed 18 Id
Sidi Abd el Uáhed 18 Id
Sidi Abdeida 18 Ea
Sidi Ahmed 18 Ge
Sidi Ahmed 18 Ge
Sidi Ahmed 18 Ge
Sidi Ahmed 18 Hd
Sidi Ahmed el Chéila 18 Hd
Sidi Ahmed el Magrun 18 Bb
Sidi Ahmed el Magrun 18 Bb
Sidi Ahmed 18 Hd
Sidi Ahmed 18 Hd
Sidi Ali (Cir.) 18 Ba
Sidi Ali (Cir.) 18 Ba
Sidi Ali (Trip.) 10 CDa
Sidi Ali Bu Sciahara 18 Ba
Sidi Anadan 14 CDb
Sidi Amor ben Otmán 14 Db
Sidi Azéiz 18 cart.
Sidi Azéiz 18 cart.
Sidi Barrani (el Bomba) 17 HIb
Sidi Belgasem 18 cart.
Sidi Belgasem 18 cart.
Sidi Belgasem 18 cart. Sidi Barrani (el Romba)
Sidi Belgasem 18 cart.
Sidi Ben Ngur 14 Db
Sidi Benen Nur 10 Eb
Sidi Benen Nur 10 Eb
Sidi Bheri 10 ILd
Sidi Brahim 18 Bb
Sidi Brahim 18 Cart.
Sidi Bu Agela 14 Bb
Sidi Bu Amúd 18 cart.
Sidi Bu Argúb 14 Cb
Sidi Bu Atna 10 Ic
Sidi Bu-Bacher 18 Ba
Sidi Bu Bacher 18 Bb
Sidi Bu Bu Chféifa 18 EFa Sidi Bu Bacher 18 Ba
Sidi Bu Bacher 18 Bb
Sidi Bu Chféifa 18 EFa
Sidi Bu Degia 18 Da
Sidi Bu Degia 18 Da
Sidi Bu Duga 18 Da
Sidi Bu Duga 18 Kd
Sidi Bu Durgan 14 Db
Sidi Bu Fachra el Chebir 18 Ab
Sidi Bu Fachra es-S. 18 Ab
Sidi Bu Fachra es-S. 18 Ab
Sidi Bu Fatma 14 DEb
Sidi Bu Guffa 14 Cb
Sidi Bu Halfaia 18 Kd
Sidi Bu Halfaia 18 Kd
Sidi Bu Någeta 18 Kd
Sidi Bu Roeifa 10 Gb
Sidi Bu Scelif 17 cart 1
Sidi Bu Scelif 17 cart 1
Sidi Bu Scelif 18 Da
Sidi Bu Scelif 18 Ge
Sidi Chaled 18 Da
Sidi Chalifa 18 Ba
Sidi Chalifa 18 Ba
Sidi Chalifa 18 Ba
Sidi Chalifa 18 Bd
Sidi Chalifa 18 Bd
Sidi Daud 17 cart. 1
Sidi Daud 18 EFb Sidi Daclúl 18 Gd
Sidi Daud 17 cart. 1
Sidi Daud 18 EFb
Sidi Dhan-Saga 10 HIc
Sidi el Chadri 18 GHe
Sidi el Chadri 18 GHe
Sidi el Cheilani 18 Bb
Sidret el Gáuli 14 Bc
Sidi el-Hag Créiem 17 cart. 2
Sidi el-Hancàri 17 cart. 1
Sidi el-Hancàri 17 cart. 1
Sidi el-Hancàri 18 Gd
Sidi el Mabruch 18 Gd
Sidi el Mabruch 18 Gd
Sidi el Mergheb 14 Db
Sidi el Mergheb 14 Db
Sidi el Mergheb 18 Gh
Sidi el Mergheb 18 Gd
Sidi el Mergheb 19 Gd Sidi el Mscetti 18 ABb Sidi el-Tuafghiad 10 Hc Sidi esc Sciagri 18 Ea Sidi es Saiiah 14 Db Sidi et Tehami 18 cart. Sidi Fetath 18 Ba Sidi Frag 18 Bc Sidi Garbaa 18 Da Sidi Gatún 14 Db Sidi Ghiál 14 Bb Sidi Giaber 18 Ba Sidi Gibrin 18 Bb

Sidi Gibrin 18 Ge Sidi Gibrin 18 Ge
Sidi Giobran 18 Da
Sidi Giobran 18 Da
Sidi Grib 14 CDb
Sidi Greibfl 18 Bb
Sidi Grura 18 GHd
Sidi Grugas 14 Db
Sidi Hagiag es Sebaa 18 Hd
Sidi Hajub 18 Hd
Sidi Hameida 18 Bc
Sidi Hameida 18 Bc
Sidi Hame Sidi Hamed 18 Id Sidi Harun, vedi Amséat Sidi Hassán 18 IKd Sidi Heduar 18 Be Sidi Heduar 18 Be
Sidi Hsan 18 Be
Sidi Husein 18 Bb
Sidi Iadem 18 Da
Sidi Ibrahim Bu Ras 18 Ge
Sidi Ibrahim el Menfeger 17 cart. 1
Sidi Ismail 18 IKd
Sidi Ismail 18 Hd Sidi Iunes 18 Bc Sidi Jahia 18 Id Sidi Junes 17 cart. 1 Sidi Lafi 18 Ba Sidi Lagut 18 Kd Sidi Magru, Ras- 14 Db Sidi Mahius (Predappio) 18 Ba Sidi Mahmud 18 Ea Sidi Malhul 14 Db Sidi Mansur 17 Eb Sidi Marai 18 Bb Sidi Maseclu 18 Bb
Sidi Mesisci 18 Bb
Sidi Meriz 18 Gd
Sidi Meriz 18 Gd
Sidi Mgherreb 18 Ea
Sidi Mohamed el Fezzani 18 Bb
Sidi Mohamed el Homri 18 Id
Sidi Mohamed (Cir.) 18 Ea
Sidi Mohammed (Cir.) 18 Ea
Sidi Mohammed (Trip.) 14 Ab
Sidi Mohammed, Ain- 17 Cd
Sidi Mohammed, Ain- 17 Cd
Sidi Mosa 18 Ca
Sidi Mosa 18 Ca
Sidi Midta 10 Hc
Sidi Mufta 10 Hc
Sidi Mufta 10 Ge
Sidi Mufta 18 Eb
Sidi Musa 18 Ge
Sidi Musa 18 Ge
Sidi Musa 18 Ge
Sidi Musa 18 Hd Sidi Maseclu 18 Bb Sidi Músa 18 Hd Sidi Naser 18 Da Sidi Náser 18 Hd Sidi Núah 18 Hd Sidi Omar 17 Gb Sidi Omár 18 cart. Sidi Omar 18 Ba Sidi Omar 18 Gd Sidi Omar 18 Hd Sidi Omran 18 Ba Sidi Omrán 18 Id Sidi Omrán 18 1d Sidi Rahúma 18 Gd Sidi Rezegh 18 Fb Sidi Saád 18 Id Sidi Saidah 14 Aa Sidi Said 18 Ba Sidi Said 18 GHd Sidi Said, Marabut- 18 IKd Sidi Said Ben Saleh 10 CDa Sidi Said ben Saleh 10 CDa Sidi Sáleh 18 Ge Sidi Salem ben Tulál 14 Db Sidi Sames 10 DEb Sidi Sbagh 18 Id Sidi Sciaeb 18 DEa Sidi Sciaref 18 Id Sidi Selim 18 Ge Sidi Slemán el Ter 18 cart. Sidi Sueicher 18 Ba Sidi Sultan 18 Bb Sidi Sultán 18 Id Sidi Surur 10 Fb Sidi Taher 18 Ba Sidi Taher 18 Ba Sidi Tamtam 18 Da Sidi Tica 18 Bb Sidi Toui 14 Ab Sidi Toui, Dj.- 14 Ab Sidi Toui, 18 Gd Sidi Umm el Hágel 18 Gd Sidi Zeinuba 18 ABb Sidi Zeinuba 18 ABb Sidi Znádi 18 Hd Sidi Znádi 18 Hd Sidra, Bir es- 10 Gd Sidra, Golfo di- (Gran Sirte) 6 DEb Sidra, u. 18 Gd Siebbu, Gasr- 18 Id Si el-Mesri 8 cart.

Sif el Tauil (Spiaggia Piatta) 27 De Sigerdero 33 ABb Siggia, Pozzo- 31 Ba Sighin 14 Cb Sigle 31 Cc Siglò, El- 31 Cb Sihat, m. 24 Dc Silat, m. 24 De Sik 20 De Sikisa 27 Ac Silas, Bir- 10 Bc Silasciaghi 24 Cb Silin, Bir- 10 Fb Silin, Bir- 10 Fb Silin, pop. 14 Db Simburi, m. 22 cart. Simi, G. di- 35 Dc Simi, is. 35 Dc Sinadogò 33 Gi Sinauen 10 Bc Sindassi 29 Cb Sindassi 29 Cb
Sinfa 24 Cc
Sini, u. 8 Fd
Siot, f. 24 Db
Sira 18 Id
Siret Blat Bu el Uesc 18 HId
Siret Bu Areigh 18 Gd
Siret Bu Fatma 18 HId
Siret Bu Margur, 28 HId Siret Bu Mansur 18 Hd Siret Bu Mansur 18 Hd
Siret Charmu 17 cart 1
Siret ed Dérai 18 Hd
Siret el Adam 18 Ge
Siret el Anesla 18 Ge
Siret el Creimis 18 Gd
Siret el Maezil 18 Bb
Siret el Mestenám 18 Kd
Siret el Mestenám 18 Kd
Siret et Deheiri 18 Ba
Siret Greáia 18 Ge
Siret Greáia 18 Ge
Siret Hajáa 18 Hd Siret Greáia 18 Ge
Siret Halába 18 Hd
Siret Refea 18 Kd
Siret Refea 18 Kd
Siret Sidi Ali 18 Hld
Siret Sidi Ali 18 Hld
Siret Sidi Machluf 18 Gd
Siret Tomúla 18 Hd
Sirita, u. 13 Gc
Sirina, is. 35 Bd
Siror, m. 22 Bc
Sirte (Gasr Zaafran) 10 Hc
Sirtica, reg. 17 ABcd
Sirul, es-, reg. 18 CDa
Sissih 33 Ii
Sittamina, m. 24 Db
Sitti Msalma 18 Id
Sittona 22 cart. Sittona 22 cart.
Sittona, t. 22 cart.
Sittona, t. 22 cart.
Siuan, v. Siwa
Siuan, U. es- 14 Cd
Siuda, B. es- 14 Db
Siuyat, B. - 17 Hb
Sivai 33 Fl
Siwa 17 Hd
Siwa, Oasi di- 17 Hd
Slahat, es- 14 Cb
Slamat, es- 14 Cb
Slamat, es- 14 Cb
Slemán, Bir- 14 Bb
Slemán el Ter, Sidi - 18 cart.
Slonta 18 Id Sittona 22 cart. Slonta 18 Id Smeda 10 Gc Soà 24 Cb Soala, u. 8 Fd Soala, u. 8 Fd
Soba 20 Dc
Sobanalla 31 Ab
Sobi, t. 22 cart.
Soblalle 27 Be
Soblalle, P. di- 29 Bb
Soblalle, reg. 29 Bb
Sobozo 8 Cb
Socará m 24 Fc Socará, m. 24 Ec Socastro, is. 35 Ce Società Romana 29 Ff Social 10 Ge Social 10 Ge Social 20 Bc Socia Soda o Mont Neri, Ge Sodan 29 Eg Soeka 8 Fc Sofeggin, Uadi- 10 Fc Sofi 20 Ac Sofrana, is. v. Zafrana Sofrano, c. 35 Bd Soghiro 33 Dd Soghiro, m. 31 Ba

Soglo 33 Fl Sogodàs, reg. 22 cart. Soira, m. 24 Dc Solaile 29 Hi Solaile 29 Hi
Solat 26 Bc
Sole, El. 29 ABc
Sole, P. del- 20 Cc
Solghi, Bir- 14 Dd
Solib, t. 22 Bc
Sollum, v. Solum
Solole 29 Ab
Solole, D.- 29 Ab
Solole, D.- 29 Ab
Solum 17 Hb
Solum 17 Hb
Somalia britannica 27 BDb
Sombarô 24 Cc Somalia britannica 27 BDb
Somalia francese 20 CDd
Sombarō 24 Cc
Sommaló, m. 24 Ec
Sona, f. 20 Bc
Sonno, t. 22 cart.
Sorauat, m. 24 Cc
Sorgenti di Hetghen 24 Eb
Sorio 33 Hk
Sorl Dagan 33 Bd
Sorman ro Db
Sorra el-Bahria, Es-, 10 Gc
Sotola, f. 20 Bd
Souid, Bir- 14 Ab
Spano, c. 35 Cd
Spezia, Ridotta- 17 cart. 2
Spiaggia Piatta, vedi Sif el Tauil
Spoa 35 Ce
Stret, u. 14 Cb
Stachida, is. 35 Be
Stagno Salato, vedi Sif el Tauil
Spoa 35 Ce
Stet, u. 14 Cb
Stachida, is. 35 Be
Stagno Salato, vedi Firahito
Stampalia (Astropalia), is. 35 Ac
Stampalia (Astropalia), is. 35 Ac
Stampalia (Astropalia), is. 35 Bb
Stronghilo, is. 35 Bb
Stronghilo, is. 35 Bb
Stronghilo, is. 35 Bb
Stronghilonisi, is. 35 Bb
Stronghilo, is. 36 Bb
Stronghilo, is. 36 Bb
Stronghilo, is. 36 Bb
Stronghilo, is. 38 Bb
Stronghilonisi, is. 36 Bb
Suadia, es- 14 Cb
Suadha, es- 10 Db
Suairà, m. 24 DE
Suáni Alt Gabes 18 Ac
Suain Bu Dgiagia 18 Bb
Suáni cl Abbar 18 Bb
Suáni el Abbar 18 Bb
Suáni el Bgar 18 Bb
Suáni el Bgar 18 Bb
Suáni el Gad 18 Bb
Suáni el Gad 18 Bb
Suáni el Macraciir, ac II. d. Sombarò 24 Cc Suáni el Gda 18 Bb Suáni el-Mscerrech 10 FGbc Suáni en Nauauir 18 Bb Suáni et Marratin 10 ILd Suáni et Terria 18 ABb Suáni Fessano 10 DEc Suáni Fessano 10 DEc Suáni Rdanu 18 Gd Suar Dachlet es- 10 Cc Suardum, m. 24 Ca Suauda, Bir es- 10 HId Subutuni 29 Ff Succhiello, vedi Curucau Succum 24 Dc Such 33 Dd Such el Habab 14 Cb Sucidol 20 Ab Such el Habab 14 Cb
Sucidol 29 Ab
Suda 20 Db
Sudan, Bir- 18 Hd
Sudan Anglo-Egiziano 22 ABac
Sudani, U. el- 13 Fc
Suddergait, l. 33 Gh
Sudelu 26 Ce
Sueda, Bir- 14 Cb
Sueibh Bu Amud 18 ABc
Sueicher, Sidi- 18 cart.
Suéret el Maíl 18 Hd
Suéret el Maíl 18 Hd
Suéret er Recháma 18 Kd
Suéret Meghiunes 18 Hd
Suéret Massu 18 Hd
Suéret Meghiunes 18 Hd
Suéret Massu Sugh el Giumaa 8 cart.

Sugh el Hanad 18 cart.
Sugh et Tlata 14 Db
Sugurharre 33 Dc
Sui 8 Eb
Suia 29 Ac
Suia, pal. 29 Hl
Subita, Bir es- 10 Id
Suinia, es- 10 CDb
Suk el Hathab, Sciara- 10 cart.
Suleiman, u. 14 Db
Sulian, u. 16 Gef
Sultan, es- 10 Ic
Sultan, es- 10 Ic
Sultan, Gasr es- 18 Id
Sultan, Gasr es- 18 Id
Sultan, Sidi- 18 Bb
Sultan, Sidi- 18 Bb
Sultan, u. 14 Db
Sultan, u. 14 Db
Sulul, f. 27 Bb
Sunga 8 Fc
Surcum 29 Bb
Surdud, u. 27 Dc
Suriia 20 Ec
Surrisan, m. 24 Eb
Surto 24 BCa
Suruntole 31 Da
Surur, Sidi- 10 Fb
Sus, U. es- 17 Eb
Süsa, u. 18 Id
Sut, G.- 14 Dc
Suzenà, Pozzi di- 22 Bc

#### T

Taaban, U. et- 18 Ca Taaliai 22 Ab Taar 33 Fl Taarad, m. 24 Ec Tabai, Bir et- 14 Aa Tabalaca 20 Bc Tabamba, m. 22 Bc Tabaniia 13 Fd Tabda, pal. 29 Gl Tabellino 17 cart. 1 Tabda, pal. 29 Gl
Tabellino 17 cart. 1
Tabiba, U. et- 14 Abc
Tabit, m. 22 Cb
Tabò 24 Db
Tabo, m. 24 Db
Tabonia, et- (et Tobga) 10 Ed
Tacarà, m. 24 Cb
Tacarà, m. 24 Cb
Tacarà, f. 20 Bc
Tachiomet 6 Bd
Tacai, Mersa- 22 Ca
Tacú, Altop. 22 cart.
Tademea, pal. 13 EFc
Tader, Sebkhet- 14 Aa
Taflenai, m. 22 Ca
Tag, et- 6 Ge
Taga, Bir el- 18 He
Taganei, m. 31 Ab Taganei, m. 31 Ab Tagantaga 31 Bc Tagemul, Bir- 10 Gc Tagiamallama 6 Bd Tagintor ten carada 12 Be Tagiura 10 Eb
Tagiura (Som. franc.) 20 Dd
Tagiura, G. di- 20 Dd
Tagiura, reg. 8 cart. Tagiura, pu. 14 Cb Tagma 14 Bb Tagma el Scerif 6 Bcd Tagrifat 13 Ha Tagrift 10 le Taguelmit 14 Ab Tahadai, m. 22 Ac Tahan 33 Bc Tahara tz., t. 22 Cb Tahasciai, Pozzi- 22 Ac Tahasciai, Pozzi- 22 Ac Tahbal 11 Bb Tahbal, U.- 14 Bb Taher, Sidi- 18 Ba Tahmadader, m. 22 Bb Tahtai Ghelebà, m. 24 Dc Taibei 22 Ba Taibla, B. et- 14 Dc Taieb el Esem, Bir- 18 Eb Taietti, u. 10 GHf Taifa, scoglio 17 Ib Tair, vulc. 26 Ce Tais 20 Dc Taiutartin 12 Bd Taiut, G. et- 17 Eb

Tala 10 Fc Tala 10 Fc
Tala 24 Cb
Talaaad 33 Hh
Talabià, t. 22 cart.
Talai, t. 24 Ec
Talamoghe, tr. 29 Gm
Talantu, u. 18 Hd
Taleh 33 Bc
Taleha, reg. 8 Fb
Talb, r. 6 Taleha, reg. 8 Fb
Taliba, reg. 8 Fb
Taliba 13 Gc
Tallab, el- 8 Ga
Tallasuba, m. 22 cart.
Tallatugo 33 Ce
Talohagerderi 33 Ig
Taloloha 20 Ed
Talonni 33 Ih
Taltal, pop. 26 ABe
Tamá, Pozzo- 22 Bb
Tamanai, u. 14 Cc
Tamasauer, Pozzo- 22 Rb
Tambo 31 Ac
Tamet, u. 10 Hd
Tami, Pozzo- 22 Bb
Tambo 31 Ac
Tamet, u. 10 Hd
Tami, Pozzo- 22 Bb
Tamiam, Pozzo- 22 Bb Tamsaurama 29 Ac Tamsla, Uadi- 14 Dc Tam Soluch 18 Ba Tamtam, Sidi- 18 Da Tamtam, Sidi- 18 Da
Tamzin 14 Ac
Tamzin, u. 14 Abc
Tanam, is. 22 Db
Tanamlu, u. 18 Ca
Tancal 20 Ad
Tancal 20 Ad
Tanezrouft o Ténére, reg. 8 BCc
Tangachinga 8 Ec
Tangan 8 Ed Tangour 8 Ed Tangour 8 Ed Taninai, m. 24 Aa Tan Oufenat 6 ABd Tangtag 31 Bc Tan Tagettut 12 Cc Tantal 10 Be Tantarua 24 Ba Tantal 10 Be
Tantarua 24 Ba
Taolu, Pozzi- 24 Db
Tar 20 Ed
Tar, Bir- 10 Ge
Tar, Geb.- 10 Ge
Tarabe, Pozzi di- 24 Eb
Taramb, Pozzi di- 24 Eb
Taraman el Cagi 6 ABd
Tarambó, Pozzo- 22 Bb
Taramé 6 Bd
Tarat (Timourat) 6 Ad
Tarcine, K.- 10 Aa
Tarédia, u. 14 Bb
Taredia 10 CDbc
Tareglat, u. 14 Db
Tarfa, Ras- 26 Da
Tarfaui, B. et- 17 FGd
Targut, u. 14 Cb
Tarhuna, Gasr- 10 Eb
Tarmisa 14 Bb
Tarria, Eluet- 18 GHe
Tarsin, Bir- 10 Ec
Tarsin, Bir- 10 Ec
Tarsin, Bir- 10 Ec
Tarsin, u. 14 Cc
Tarso, m. 8 Db
Tarua 24 Eb
Tarua 24 Eb
Tarua 24 Eb Tarso, m. 8 Db
Tarua 24 Eb
Tarut 13 Eb
Tarut 13 Eb
Tarzulli 6 Bd
Taser, Bir- 14 Cc
Tassili, Monti- 12 ACef
Tata, Pozzi- 24 Da
Tataile 29 Ab
Tataret, Bir- 10 EFc
Tataret, u. 14 Cc
Tatta, Pozzi- 24 Cattaret, u. 14 Cc
Tatta, Pozzi- 22 Ac
Tauaur, v. Tawawur
Tauda 22 Bc
Taugi, Pozzi- 22 Ac
Taugur, v. Tawawur
Tauda 22 Bc
Taugi, Et-, reg. 10 ABf
Taulud, is. 20 cart.
Taulun, Gasr- 18 Hd Taulun, Gasr- 18 Hd Tauorga 10 FGb Tauorga, Sebcha di- 10 Gbc Tawawur, geb. 20 Ed Tazérbo, reg. 6 Fd Taziet, Bir- 13 Dd

Tazmerait 14 Bb Tbia, Saniet- 10 Ca Tebadut 14 Bb Tebai 24 Cc Tebbò caié, m. 22 Ca Tebsa, m. 22 Ca Tebu, Gran Villaggio 8 Ea Tebu o Teda (Tibbu), reg. 8 DEa-CEc Tebu o Teda (Tibbu), reg. 8 DEa-CEC Tecabauten 13 Ec Tecasis, Gasr- 18 Ca Tecbanà, Pozzo- 22 Bc Techelò Mahari, m. 24 Cc Techeriba 13 Ec Tecnis 13 He Tecrit, Gasr-, rov. 14 Ac Tectana, Gasr- 18 Id Tecur, Gasr-, ro Bc Tedian el-Chadem, m. 14 Cc Tedian el-Chadem, m. 14 Cc Tedian el-Chadem, m. 14 Cc Tedart, reg. 6 Be Teer, m. 24 Bb Tees, Ras et- 10 EFb Tefarfarauen, Uadi- 13 Ccd Tegal 31 Bb Tees, Ras et 10 EFb Tefarfarauen, Uadi- 13 Chegal 31 Bb Tegedei, N.- 8 Fc Tegemel, Bir- 10 EFd Tegemel, U. 14 Cd Tegerri 8 Ca Tegerel 8 Bc Tegheilù, Pozzo- 22 Bb Tegheren 24 Dc Tegrina 10 Db Teguei, U. in- 8 Bb Tegulet 20 Be Tehámi, Sidi et- 18 cart. Tehemgau, Acqua- 22 Aa Tehesin 6 Bd Téhé Tahossit, m. 10 Bf Teiaè, m. 22 ABb Teix, Eluct et- 18 Ba Teitúnes, U. 18 Id Tekros 8 Fc Telat Bir, Pozzo- 22 Bb Telechent 13 Dd Teledo 8 Fc Telendo, is. 35 Bc Telfò A - 22 Ch Teledo 8 Fc
Telendo, is. 35 Bc
Telendo, is. 35 Bc
Telfo, A. - 22 Cb
Telia, Bir- 6 Bd
Telissaren, u. 13 Cd
Tella, Rio- 24 Bc
Tellai, m. 22 Ac
Tellai Din, Pozzo- 22 Bb
Tellain, D. et- 17 Dde
Tellina, Pozzi- 22 cart.
Telloui 27 Dc
Tellos, c. 35 Bb
Temalifeit 22 Ab
Tembien, reg. 20 Bc
Temet el-Hadd 10 Ff
Temet Galtar (La Goccia) 13 EFa
Temfuscéit 14 Ac Temfuscéit 14 Ac Temiehé, t. 22 Ac Temiscin, u. 10 Gf Temiscan, u. 10 Gl
Temissa 13 Hc
Temissan 13 Eb
Temitatei 20 Ab
Temma Ase 31 Ab
Temmut Chaib 17 ABd
Temsaua 13 Fb
Tenarul, u. 10 Bd
Tendampira 14 Ac Tenarul, u. 10 Bd
Tenarul, u. 10 Bd
Tendemmira 14 Ac
Tendera 20 Aa
Ténére, Tanezrouf 0-, reg. 8 BCc
Tenezoft, u. 12 Bd
Tengeder, B. 17 Eb
Tenguma 18 Ge
Tenia, is. 35 De
Tenia, is. 35 De
Tenina 13 Gc
Tenne, Mai Teni 0- 22 cart.
Tennin, Bir- 10 Eb
Tensiua, Gasr- 10 Eb
Tensiua, reg. 14 Cb
Tensiua, rov. 14 Cb
Teodoro, is. 35 Dd
Tera, G. et- 17 Hc
Teramni 24 Cbc

Terbù 13 Gc Tercen 31 Bb Terfaui 10 Lf Terhuni 8 Gb Terkezi 8 Fc Ternù, m. 24 Cc Teroa, reg. 24 Dab Terrina, Bir- 14 Bb Territ, Pozzo- 22 Bb Territ, Pozzo- 22 Bt Terroa, reg. 20 cart. Tert, Zauiet 18 Kd Terù, reg. 26 Bf Tes, U. et 14 Db Tesa, u. 14 Dc Tesceuen, u. 12 BCe Tescia 10 Dc Tescia 10 Dc Tescialál, Pozzo- 22 Aa Tescibè, m. 24 BCc Tesfa, reg. 24 BCc Tesiuè, t. 22 Cb Tessanei, Pozzo- 22 Bc Tessaua 13 Ec Tessenei 20 Ab Tessenei, Pozzi- 22 Ac Tesso 31 Ab Teta, Bir- 14 Dc Tetafil 22 Cb Teuchira, vedi Tocra Teusca, Bir- 14 Db Tfelfet 10 Bd Tfides, u. 18 Hd Tfiri 14 Bb Tgarbu 18 Ca Tgutta 10 Bd Tgutta 10 Bd
Thaabra, p. 22 Cb
Thalata, Bir- 17 Hb
Themet 10 DEf
Thio 26 BCd
Tiaret 10 Bd
Tibaiye 20 ABa
Tiban, f. 20 Dc
Tibaslauen 12 CDd
Tibhu (Tabu a Tada) Tibaslauen 12 CDd
Tibbu (Tebu o Teda), reg. 8 DEa-CEc
Tibesti 6 Ed
Tibesti, m. 8 DEb
Tibit 33 Bd
Tibida, Marsa- 14 Bab
Tica, Sidi- 18 Bb
Ticolé, m. 24 Ec
Ticsé 22 Cb
Tidobdobin 6 Bd
Tidua 12 Cd
Tierroko, m. 8 Eb
Tifst, B.- 10 Bd
Tigherutin 13 Ec
Tighighin, reg. 12 BCc
Tigi 10 Cbc Tigi 10 Cbc
Tigidaccanein, reg. 6 ABc
Tigieglò 31 Ca
Tigré 20 Bcd Tigré, reg. 20 Bc Tigueniani 8 Cc Tiguidaeta, u. 12 DEc Tibalilin 12 Bb Tihama, reg. 20 CDac Tihir el Beian 10 ABe Tihir el Beian 10 ABe Tilé 33 Fl Tiliacos, c. 35 Ac Tilliuentambi 12 Cc Tilo, vedi Piscopi Timeira, Ain-17 Id Timisit, u. 6 Ac Timourat, vedi Tarat Tin, Ras et-18 Ea Tina, et-14 Bb Tinabunda, Bir-12 Dc Tinalcum 12 Be Tinalcum 12 Cc Tincomanni 12 Cc Tincomanni 12 Cd Tincomanni 12 Cd Tine, G. el- 10 Aa Tinghert, Hamada di- 6 ACc Tinicla 6 Bd Tinilcum, reg. 11 DEcd Tininai, Bir- 10 Ec Tininai, u. 14 Cc Tinis 12 Ce Tin Merreten, u. 10 He Tintorha 12 ABd Tinzegd 14 Ac Tiodwa 8 Db Tiombaca, reg. 12 ABc Tira, u. 18 Gd Tiré 8 Ec

Tirect to Cc Tiribon, P. di- 8 Ec Tirsa 10 If Tirsa, geb. 12 Eb Tisaghen mola 12 BCe Tisaghen mola 12 BCe Tisagaien, u. 12 Bd Tisce 33 Cb Tisceiga, m. 22 Ba Tisceiai, m. 22 Ba Tisciait, m. 24 Bb Tisit 12 Cd Tisulli 6 Bd Tisulli 6 Bd
Tita Damer, Pozzo- 22 Bb
Titagsin, u. 12 Bd
Tiús, U. et- 14 Bc
Tlacscin, Bir- 10 CDc
Tlal, u. 10 Hc Tlalla, pop. 14 Aa Tmamura, u. 14 Cb Tman, Bir- 10 Gc Tmásla 14 Cb Tmásla, u. 14 Cb Tmed, Bir- 14 Dc Tmed Bueradel 14 Dc Tmed Bueradei 14 Dc
Tmed Bu Sadra 14 Dc
Tmed el-Harába, u. 14 Ac
Tmed Ragheba 14 Dc
Tmed Tuenia 14 Cc Tmella 14 Dc Tmella 14 Dc
Tmella, u. 14 Dc
Tmella, u. 14 Ec
Tmella, u. 14 Ec
Tmezda 14 Ac
Tmimi, Bir et- 18 DEa
Tmimi, S. et- 18 Ea
Tmimi, U. el- 18 Da
Tniet el-Chebira, p. 8 Ca Tniet es-Seghira, p. 8 Ca Tniet es-Seghira, p. 8 Ca
Tnutin 14 Ac
Toar 33 DEb
Tobach, El- 29 BCh
Tobach, El- 29 BCh
Tobohò, t. 22 cart.
Tóbruch 18 Fa
Tobus 8 Ec
Toe Bidú, f. 33 Db
Toccor, v. 24 Cb
Tocolai, Pozzi- 22 Bc
Tocolai, t. 22 Bc Tocolai, t. 22 Bc Toconda 24 Dc Tocra 18 Ba Tocruf 20 Ab Tocrut 20 Ab Todabanob 20 Ab Todhl, t. 24 Bb Tof Alabá 22 Cb Tog, U. et- 10 Gd Togabie 31 Ab Togagazò, m. 24 Cb Tog Der 27 Cb Tognuf 22 Bb Togor 20 Ab Togorà 26 Ae Togui, Pozzo- 22 Ab Tohen 33 Ea Tohorò, Rio- 24 Ch Tokar 20 Ab Tokar 20 Ab
Tolé 22 cart.
Tolé, Pozzi di- 22 cart.
Tolemaide, vedi Tolmeta
Toli 35 Dc
Tolmeta (Tolemaide) 18 Gd
Tolos 35 Ed
Tomat 20 Ac
Tomba Romana, rov. 14 Ac
Tomba Romana, rov. 15 Ac
Tomba, et- 18 Bc
Tomsa, f. 22 cart.
Tor Gebel- 13 Gc
Tora 29 Ff
Torat 24 Cb
Torda 29 Fg
Torre 29 Cb Torre 29 Cb Torce 29 Cb Toscac, m. 24 Ba Tossilè, pal. 31 Ab Total, A. di- 22 Bc Total, m. 22 Bc Totias 31 Bb Totù, m. 22 Ac Touata, is. 29 Ac Touia, Sidi- 14 Ab Toui, Dj. Sidi- 14 Ab Touila, B- 10 ABb Touiled Hira, m. 10 ABb Toussidé, m. 8 Db Trab, Gasr et- 10 Ld

Trab er- Rbéa, Bir- 14 Cb Trab er- Rbéa, Bir- 14 Cb
Tragnen 13 Fcd
Tragusa, is. 35 Db
Tragusa, is. 35 Dd
Trachila, c. 35 Bc
Trebbu, u. 14 Cb
Tre Scogli, is. 18 ABc
Trianda 35 Ed
Trianda, B. 3 di-5 Ed
Triands, Bir- 18 Kd
Trigh 8 cart.
Trigh 8 cart.
Trigh 8 cart.
Trigh Tarhuna 8 cart.
Trigh Tarhuna 8 cart.
Tripit, is. 35 Bb
Tripoli (Oea) ro Eab
Tristomo, B. di-35 Ce
Trona, pal. 13 Ec
Tsana, l. 20 ABd
Tsciám, Bir- 10 Hc
Tseghede, reg. 20 ABc
Tsellari, f. 20 Bc
Tsemad el- Chúrgia 14 Ec
Tsemed Hassán ro GHc
Tseuet, m. 22 Bb
Tsmed 10 Bb
Tsolog, m. 26 Af
Tsuba 20 Ac
Tuafghiad, Sidi el- 10 Hc
Tual el-Gheddin, m. 14 Bc
Tual es-Suuan, m. 14 Ac
Tuama, Geb. et- 14 Bc
Tual es-Suuan, m. 14 Ac
Tuama, Geb. et- 14 Bc
Tuarel Azghir (Imosciagh), pop. 12 ADc
Tuati, Sidi- 18 Gd
Tuax 13 Ec
Tucul 24 Bc
Tucul 29 ABc
Tucull 29 ABc
Tuculle 29 ABc
Tuculle 1- Asé 10 FGc
Tueis, Gasr- 18 Ge
Tucuis, Gasr- 18 Ge
Tucuis, Bir- 14 Db
Tueil el- Asé 10 FGc
Tueis, Gasr- 18 Ge
Tueis, Gasr- 18 Ge
Tueis, Gasr- 18 Ge
Tueigherrei 31 Dc
Tugherrei 31 Dc
Tugherrei 31 Dc
Tugherrei 31 Dc
Tuill Gasr et- 18 Da
Tuil Mersit 10 Db
Tuil Seah, m. 10 Ec
Tulda, t. 22 cart.
Tulich, Pozzo-22 Bb
Tulich, t. 22 Bb
Tull, u. 13 Eb
Tull, u. 13 Eb
Tumecan 20 Ad
Tumet el Chel (Bu Sfar) 14 ABd
Tumha 20 Ad
Tumha 20 Ad
Tumha 8 Ca
Tummo 8 Ca
Tummo 8 Ca Tummo, m. 8 Ca Tunni, pop. 28 BCbc Tunni Torre 28 Ff Tunni Torre 28 Ff
Tunisiu, m. 24 Ec
Turan 20 Dc
Turchi, Bir et- 14 Cb
Turduja, Bir- 33 Gi
Turer Damballa 28 Hm
Turer Girole 28 Hm
Turgodut, Pozzo- 31 Bc
Türgut, u. 14 Cb
Turkou 8 Db
Turs, u. 14 Cb
Turust, Curmat- 10 Gd
Tzadà Adi 24 Bc Tzadà Adi 24 Bc

Tzadà Beit 24 Bc Tzadà Cristian 24 Cb Tzellima, reg. 24 Cb Tzellim Beit 24 Bc Tzerenà, t. 24 Dc

U

Ua-à 24 Eb Uaar, Bir- 18 cart. Uaar, Bir el- 10 Eb Uáar, B. el- 14 Cc Uaasa, el- 10 Dc Uabaho, El- 33 Gi Uabblo, v. 24 Db Uab Doré 21 Bc Ua Beruri 27 Cb Ua Beruri 27 Cb
Uabi Ieren 28 Fe
Uabi Ieren 28 Fe
Uabi Uen 33 Hl
Uaboni, pop. 28 Abc
Uabri o Uabria, Bir- 6 Ed
Uabria, Bir Uabri o- 6 Ed
Uacalla (o Nacuda), B. di- 28 Ab
Uacalla Len 28 Ab
Uacalla Len 28 Ab
Uacara Lubach, m. 24 Ca
Uacauè 28 Bc
Uaccai, Pozzi- 22 Ac Uaccai, Pozzi- 22 Ac Uaccai, Pozzi- 22 Ac Uaccara Rebá, m. 22 Bb Uaccarti, vedi Uogherti Uacdor 31 Ab Uachiro, t. 24 Da Uachir, m. 24 Bc Uac Jabá 31 Ba Uadan 13 Ic Uadan, pop. 28 CDab Uadaraué, m. 22 Bb Uadardé, m. 22 Ba Uadei, m. 22 Bc Uadela, reg. 20 Bd Uadgan, t. 22 Ca Uadi, m. 22 cart. Uadi Boo, v. 24 Da Uadna 14 Db Uaesle, tr. 33 Hkl Uafía, el- 10 Hc Uagádi 28 Cb Uaganda 28 Cb Uaganda 28 Ac Uagetu, reg. 27 Ac Uagiamo, El- 31 Ca Uagli, t. 24 Ec Uagoscia, pop. 28 Abc Uaguić, m. 22 Ba Uaharba, m. 22 Ba Uahe, El- 33 Hk Uahidi, pop. 20 Ec Uahni 20 Ac Uahni 20 Ac
Uaiamessera 29 GHk
Uaidal 27 CDb
Uainé, P.- 10 Df
Uaiu 20 Be
Ualamo Aracò 31 Cc
Uala Omar, m. 24 Cc
Ualdia Scene 20 BCd
Ualed Scium, Pozzo- 22 Cb
Ualid, m. 24 Db
Ualittà, m. 24 Db
Ualual 33 Fg
Uambatti 31 CDc
Uambera 20 Ad
Uames, Gasar-, 10v. 14 Bc
Uames, u. 14 Bc
Uames, u. 14 Bc
Uamo, Descèk- 29 Ac
Uamo Ido 29 Gn
Uanabalu, u. 10 Af Uanabalu, u. 10 Af Uanabalu, u. 10 Af
Uancab, m. 31 Ab
Uan Cottan 12 Ca
Uandi, t. 22 Ba
Uanei, El-31 Bb
Uangabò, Piana di-24 Ebc
Uangai, pal. 31 Ab
Uangel, pop. 31 Cb
Uanghe Bato Cosai 29 Ac
Uanghe Mogmogale 29 Gm
Uangio 20 Ae
Uanle Uen 31 CDc
Uan Raza 12 BCe
Uan Sceich 6 Bc
Uanscit, f. 20 Bd Uanscit, f. 20 Bd Uan Sula 6 Bc

Uan Terorri, geb. 12 Dc Uantu 20 Ce Uarà 24 Ca Uarà 24 Ca Uaraass, l. 33 Fg Uaracabe 29 Bc UarAddoi, Cist.- 31 ABc Uar Adi 29 Hi Uaraf 33 Ig Uarag, m. 33 Db Uarahal 31 Cb Uarali 33 Ih Uaran, El- 31 Ab Uarandab 27 Bc Uarandi, Paludi- 33 Hi Uarandi, Paludi- 33 Hi Uan Terorri, geb. 12 Dc Uararé, t. 22 Bb Uararé, t. 12 Bd Uarasidlet, reg. 31 BCc Uardavél 31 Da Uardelissan 20 CDd Uarderr, f. 31 Ac
Uardigh, u. 14 Bc
Uar Dugulle, f. 29 Ca
Uarecta 29 Ab
Uarecta, D.- 29 Ab
Uarecta, D.- 29 Ab
Uarez, m. 24 Cb
Uar Fager 31 BCb
Uargallo 33 Hh
Uargan, u. 13 Ga
Uar Gennai 31 Ca
Uargive 31 Db
Uar Hadad, pal. 29 Ab
Uarib, m. 22 Bb
Uarib, m. 22 Bb
Uarib, m. 22 Bb
Uarib, abb
Uarmahotez 33 GHk
Uarmahan 31 Dc
Uarman, pal. 31 Dc
Uarman, pal. 31 Dc
Uarmani, m. 22 Ba
Uaron, n. 24 Ca
Uarot, El- 33 Hk
Uarrab 31 Ab
Uarred, El- 31 CDa
Uarseceich 33 FGm
Uar Senile 31 Bb
Uarseceich 33 FGm
Uar Vargianti, l. 33 DEb
Uaruf 20 Cd
Uasc Ad Arè 24 Bb
Uasca Ad Arè 24 Bb
Uasca Ad Arè 24 Bb
Uasca Guran 29 Hh
Uasciacá Guran 31 Ea
Uasciacá Guran 29 Hh
Uasciacá Guran 29 Hh
Uasciacá Guran 31 Ea
Uasciacá Guran 29 Hh
Uasciacá Guran 29 Hh
Uasciacá Guran 31 Ea
Uasciacá Guran 31 Ea Uasit 20 Ec Uassillà, m. 24 Db Uasti 20 EC
Uassillà, m. 24 Db
Uathota, m. 24 Db
Uathota, m. 24 Db
Uau, geb. r3 Id
Uau el-Chebir r3 Id
Uau en Namus 6 Ed
Uazzen r0 Bc
Ubabi, Piana di- 33 Cb
Ubagia, m. 24 Bb
Ubari r3 Dc
Ubracat, u. r3 Bd
Uchim, A. el- r4 Ab
Uchirra, u. r4 Cb
Uddurca 31 Da
Uddur Uen 31 Cc
Ude, Uadi- 8 Ed
Udelta 31 Cc
Udelta 31 Cc
Udelta 20 Dc
Udolei 29 Ca
Udolei 21 Db
Udolo 31 Ba
Ldugara 6 Ec Udolò 31 Ba Udugara 6 Ec Ueb, f. 27 Ac

Uebi Gofca, f. 29 Cb
Uebi Scebeli, f. 27 Be
Uebi Scebeli, Regione d.- 27 Cd
Uecaccure 31 Bb
Ueddan 10 He
Ueddan, geb. 10 He
Ueddin, U. bil- 13 Eb
Uegit 31 Bb
Ueilole 33 Ih
Ueimá, t. 24 Eb
Uel Addi, pal. 28 Gk
Ueladi 20 Ee
Uelaghir 33 Ii
Uelba, m. 22 Ba
Uel Chelmoi, m. 24 BCa
Uel Duggi 29 Ab
Uelgheizia 33 Dc
Uelgheli 27 Eb
Uel Ghersi, pal. 29 Gc
Uel Margiese, pal. 29 Gc
Uel Margiese, pal. 29 Gc
Uel Mersiese, pal. 29 Gc
Uel Guss 29 Aa Del Griersi, pal. 29 Gi
Uel Guss 29 Aa
Uelli, u. 14 Dc
Uel Margisso, pal. 29 Gi
Uel Merer, pal. 29 Gi
Uel Uraro, pal. 29 Ac
Ueima, Monti- 26 Cf
Uema 20 Cd
Uenda 29 Ab
Uenenda, t. 22 Bb
Ueni, vedi Uina
Uenie, U. el- 18 Id
Uénna, Ras- 18 cart.
Uenti Dega, pal. 29 Gi
Uenzerigh 13 Eb
Uer, El- 31 Cb
Uerega, El- 29 Db
Uerega, El- 29 Db
Ueregdi, Fozzo- 31 Bc
Uerjadi, El- 33 Gl
Ueri, f. 20 Bc
Uerid, El- 10 Hf
Uerimoghe 33 FGk Uerimoghe 33 FGk Ueririale 31 Cb Uersiami, m. 22 Ba Uersiami, m. 22 Ba
Uerta Subba, pal. 29 Ac
Uertig, Gasr- 18 Kd
Uesca, El- 10 Fb
Uesca, U. el- 14 Ec
Uéscechet Bu Meliha 18 cart.
Uéscechet el-Heira 17 GHc
Uestata 10 Eb
Ueteal, f. 31 Aa
Ufana 10 Cf
Uffil 31 Dc
Ugaz Soliman, tribù 33 Cb
Ughiddi 20 Bd Uffil 31 Dc
Ugaz Soliman, tribù 33 Cb
Ugaz Soliman, tribù 33 Cb
Ughiddi 20 Bd
Ughb 24 Cb
Uhèsci, Fortel-17 cart. 1
Uidan 20 Ca
Uighel Chebir, el-8 Da
Uina (Ueni), fr. 33 Da
Uisa 27 ABb
Uisa 27 ABb
Uisa 27 ABb
Uisa 27 ABb
Uisa 38 Ba
Ulád Brec (B. el-Uáar) 14 Cb
Ulád Buras 14 Dc
Ulád Buras 14 Dc
Ulád Bursef, pop. 10 Eb
Ulád Maarref, pop. 10 Eb
Ulád Masellem, pop. 10 EFb
Ulád Tellis, Bir-14 BCb
Ulád Tellis, Bir-14 BCb
Ulád Tellis, Bir-14 Cb
Uled Saidan, vedi El Fugha
Ulema, Tombe d.- 29 Ac
Uled Saidan, vedi El Fugha
Ulema, Tombe d.- 29 Ac
Ullena, 170mbe d.- 29 Ac
Ullena, 170mbe d.- 29 Ac
Ullena, 170mbe d.- 20 Cart
Ulema, 170mbe d.- 20 Cart
Ulema, 170mbe d.- 20 Cart
Ulema, 18 Db
Um Ali, is. 22 Db
Umbali 29 Hb
Umbali, pal. 31 Ab
Umbetto I, Forte-20 cart.
Umbor 29 Bb
Umberto I, Forte-20 cart.
Umbor 29 Bb
Umbrega 20 Ac
Umcamade 31 BCb
Um el Adani, vedi Ouoi
Um el Hassan 13 Ec
Um el Hassan 13 Ec
Um el Sail, is. 22 Db
Um es-sarig, is. 26 Bc
Umm Alfein, Gasr- 18 Kd

Ummali, m. 22 cart. Ummali, m. 22 cart.

Umm Amaim, u. 18 Gd

Umm Auena, Bir- 14 Dd

Umm bel Idem, u. 13 Ka

Umm Chuet, reg. 17 Eb

Umm ed Debadeb 18 Bc

Umm el-Abid 13 Gb

Umm el Adam, Bir- 14 Cb

Umm el Adam, Bir- 14 Cc

Umm el Adam, Bir- (Cir.) 18 GHd

Umm el-Adam, Bir- (Fezzan) 13 Gd

Umm el-Adam, L. 16 Cc Umm el-Adam, u. 14 Cc
Umm el Adam, u. 14 Cc
Umm el Adam, u. 14 Cc
Umm el Adam, u. 14 Dc
Umm el Afla, Ras- 14 Cb
Umm el Araneb 13 FGc
Umm el Araneb 13 FGc
Umm el Bariuf, Ras- 13 IKb
Umm el Ghorfus 18 Bb
Umm el Fraa 10 BCd
Umm el-Grannigh 17 ABc
Umm el Giuabi 10 ILf
Umm el-Giuabi 10 ILf
Umm el-Giuabi 10 HC
Umm el Giuabi, Bir- 10 Db
Umm el-Grannigh 17 ABc
Umm el Grorbal 10 FGd
Umm el Grorbal 10 FGd
Umm el Grorbal 10 FGd
Umm el Grain, Bir- 10 Ec
Umm el Grain, Bir- 10 Ec
Umm el Grain, Bir- 16 Ed
Umm el-Greb 10 Cc
Umm el-Greb, u. 14 Ac
Umm el Hágel, Sidi- 18 Gd
Umm el Hascarufa, Bir- 14 Ec
Umm el Hassan, pal. 13 Ec
Umm el Hassan, pal. 13 Ec
Umm el Hassan, pal. 14 Bb
Umm el Hatlal If 4 Bb
Umm el Hatla 17 Hb
Umm el Maha 10 Hd
Umm el Maha 10 Hd
Umm el Maha 10 Hd
Umm el Roemel, u. 14 Cc
Umm el-Rayl, u. 14 Cc
Umm el-Rayl, u. 14 Cc
Umm er R., Ain- 18 Da
Umm er R., Ain- 18 Da
Umm er Rseifa, Bir- 16 Bc
Umm er Rseifa, Bir- 18 Bc
Umm er Rseifa, Bir- 14 Dc
Umm er Scechaneb, Zauiet- 18 Bb
Umm esc-Scechaneb, Zauiet- 18 Bb
Umm Sefiar 14 Ac
Umm Mar, Bir- 14 Dc
Umm Sefiar 18 Bb
Umm Sefiar 18 Bd
Umm Sefiar 18 Bd
Umm Sefiar 18 Bd
Umm Sefiar 18 Bd
Umm Sefiar 18 Ld
Umm Mar, Bir- 14 Ec
Umm Sefiar 18 Bb
Umm Sefiar 18 Bc
Unia, 18, 35 Be Unnun 33 Ce Unta, m. 24 Db Uochi 24 Ca Uoddè Casci, m. 24 Bb Uoddi Caude, Rio- 24 Bc Uod Giaba 22 Ca Uod Nadeb, m. 22 Cb Uofla 20 Bc Uograt, ree, 20 Bc Uograt, ree, 20 Bc Uogherti (Uaccarti) 24 Db Uogrò, m. 24 Cb Uoich, Bir- 8 Ea Uoladdeie 27 Ad Uolcait, reg. 20 Ac Uoldibba, reg. 20 ABc Uollo, reg. 20 BCd Uoncheb 24 Dc Uorcoi, is. 29 Eg

Uoririale 37 Ac
Uorra Hailu 20 Bd
Uorta Iorra 27 Ae
Uorta Iorra 27 Ae
Uorta Maiassis 27 Ae
Uorti 29 ABe
Uosca 10 Gf
Uosich, u. 14 Cd
Uost, Gebel- 13 Gc
Uotia, el- 10 Cb
Ur, El- 29 Db
Ur, El- 29 Db
Ur, El- 31 Bb
Uranel 31 Bb
Uranel 31 Bb
Urareg, Bir- 14 Dc
Urareg, u. 14 Dc
Urareg, u. 14 Dc
Urareg, u. 14 Dc
Urareg, and Db
Ur Arlet 33 Cb
Ur Carcar 33 Cb
Ur Len 31 Bc
Urico 33 Ea
Urico 34 Ea
Urico 35 Ea
Urico 37 Ea
Urico 37 Ea
Urico 38 Eb
Urolei 31 Ca
Uro Moghè 29 Bb
Ursceffana, El-, pop. 10 Db
Ur Uren 31 Ba
Urufle 29 Ac
Urug, m. 24 Db
Urughei, El- 31 Cc
Urumma, Bir- 8 Cb
Urus, m. 24 Db
Urscem Bur 31 Bb
Uscico, Gast el- 18 Id
Uscita, Br. 17 DEe
Useta, el-, reg. 18 Id
Utthè, m. 24 Bc
Utza Guza 24 Dc
Uutza, is. 22 Db
Uzia, Bir- 14 Ec
Uzia, el- 14 DEc

#### V

Vadda, reg. 29 Ff
Vagia, c. 35 Ed
Valle Faltire 31 Ab
Vasali, b. 35 Dc
Vasiliki, B. di- 35 Cc
Vasin, Pozzo- 24 Eb
Vathi, b. 35 Bd
Vati 35 Dd
Veledai 29 Ab
Venezia, Ridotta- 18 Gd
Vill 28 Gk
Villaggio Cretese 35 cart.
Villaggio Duca d. Abruzzi 27 Cd
Villanova 35 Ed
Visione, Conv. d.- 24 Db
Vittoria, I. Mare d.- 10 cart.
Vittoria Piazza d.- 10 cart.
Vittorio d'Africa 29 Cb
Vittorio Emanuele, Corso- 10 cart.
Vittorio Emanuele, Forte- 20 cart.
Vlica, Baia- 35 Ed
Volada 35 Ce
Volpi, Lungo Mare Conte- 10 cart.
Vali (El Garab Abdi) 33 Ik
Vuad, El- 29 Da
Vucug-Ibà, tr. 33 HIhi
Vuegli, f. 33 Dc
Vurec, m. 22 Dc

### W

Wadaleh 31 Aa Waghdaria 33 Aa Waht 20 DEc Warabad 20 Dd Warsangli, tribù 33 ABab Weisa, El- 33 Bb Williams, p. 17 cart. 3 Wour 8 Db

### v

Yaber Khair 31 Aa Yarda 8 Ec Yero Bagud 33 Bb Yoggueba 8 Cc Yoo, Pian. di- 8 Db Yoro Toro 8 Ed Yudu 8 Eb Yugda 8 Ec

Z

Zaafran 14 Db
Zaafran, Gasr- (Sirte) 10 Hc
Zaafran, S.- 17 Dd
Zaarara 14 Ac
Zachem, El- 10 Hf
Zachir, t. 20 cart.
Zad Amba 24 Cb
Zad Amba, m. 24 Ba
Zafa 24 BCa
Zafolei 29 Da
Zafrana, is. 35 Ad
Zaga 24 Da
Zagad, m. 24 Db
Zaggut, Ain- 17 Bd Zaafran 14 Db Zagad, m. 24 Db Zaggut, Ain- 17 Bd Zagher 24 Ca Zagher, m. 24 Ca Zaiád, Bir- 14 Bb Zaid Accolom, reg. 24 Bc Zalagh, Baltet ez- 18 CDb Zalfif, is. 26 Cb Zaluat 13 Fb Zanadegle, reg. 24 Db Zaniet Bsciara 18 Kd Zanzúr 10 DEb Zaou Baba 8 Cc Zaniet Bscara 18 Kd Zanzúr 10 DEb Zaou Baba 8 Cc Zaou Karemi 8 Cc Zar, Bir- 10 Bc Zaranik, pop. 20 Dc Zarazir, m. 24 CDc Zare 31 Ab Zaref, u. 14 Bb Zaret, u. 16 Bc Zartugh 14 Eb Zartugh 14 Eb Zartugh 15 Eb Zartugh 18 Eb Zauzin, Eb Zauzin, Eb Zauzin, Eb Zauzin, Eb Zauzin 16 Esida 18 Id Zauia el Gtafía 18 Bd Zauia en Blu 18 Hd Zauia en Blu 18 Hd Zauia Gfonta 18 Id Zauia Groberbi 18 Hd Zauiet Asgafa 18 Ba Zauiet Driana 18 Ba Záuiet Driana 18 Ba Záuiet el Argúb 18 HId Záuiet el-Atrusia 14 Db Záuiet el Béida 18 Id Záuiet el Ezzeiát 18 Da Záuiet el Gasrein 18 Hd Záuiet el Gsur 18 GHe Záuiet el Hamama 18 Ca Záuiet el Hamáma 18 Id Záuiet el Hamáma 18 Id Záuiet el Hanía 18 Hd Záuiet el Mahgiúb 14 Db Záuiet el Mrassas 18 Ea Záuiet en Neian 18 Ca 7áuiet Ghirza 10 Fd Záuiet Gianzur 18 cart. Záuiet Madania 12 Do

Záuiet Mara 18 Da
Záuiet Martuba 18 Da
Záuiet Mirád Masaúd 18 Hd
Záuiet Mohamed el Huasia 18 Ba
Záuiet Msus 18 Cb
Záuiet Tert 18 Kd
Záuiet Tilimún 18 Bb
Záuiet Umm er Rzem 18 DEa
Záuiet Umm Hafein 18 DEa
Záuiet Umm Hafein 18 DEA
Záuiet Umm Rucha 18 Catt. Záuiet Umm Rucha 18 cart. Zaúti 14 Ab Zaw el Haqua 17 Hb Zaw el Tarfaia 17 Ib Zawia, B. el- 17 Hb Zaw Shammas 17 Ib Zaw Unicila 17 Ib Zawyet el Zeitun 17 HId Zawyet Sidi Barrani 17 HIb Zaza, 18 Ba Záuiet Umm Rucha 18 cart. Zaza, u. 18 Ba Zazega 24 Cb Zazemat, u. 14 Dd Zazuè, m. 24 Cç Zcheria, B. ez- 10 GHc Zebair, is. 26 CDc Zebair, is. 26 CDc Zeban 24 Cb Zeban Aznabo, m. 24 Dc Zeban Chesse, m. 24 Dc Zeban Coatit, m. 24 Dc Zeban Dabrè, m. 24 Cc Zeban Ualcà, m. 24 Dc Zeban Ualcà, m. 24 Dc Zeban Zearre, m. 24 Dc Zebid 20 Dc Zebid, u. 20 Dc Zebid, in ez-18 Eb Zebur, reg. 20 BCd Zefiri, pu. 35 ABc Zegò, m. 24 Dc Zegot, Gebel- 10 Bd Zeia, reg. 13 Fb Zeidan, B.- 17 Fb Zeidan Dd Zeidan, B.- 17 Fb
Zeidieh 26 Dc
Zeila 20 Dd
Zeinuba, Sidi- 18 ABb
Zeitun, Bir ez- 18 Ca
Zelalè 24 Cb
Zelalè, P.- 24 Ba
Zelat, Uadi- 13 Fb
Zella 10 If
Zelten 10 Cb
Zeluna 13 FGd
Zemaur, u. 10 Ge
Zemie 20 Be
Zemiel 25 Ac
Zemmer 24 Cb
Zemzem, u. 10 Gc
Zemzem, u. 10 CDb
Zenabzera, Pozzi di- 24 Da
Zenzer, Gasr-, 10v. 14 Dc
Zenzura, vedi Dendura
Zerat 24 Db
Zerbabi, t. 24 Bb
Zeriba Ambará, Pozzi- 22 ABc
Zerir 10 Cb Zerir 10 Cb Zersan, U. ez- 14 Bb Zerzaitin, m. 10 Bf Zettar, u. 10 Ed

Zeza, reg. 13 Fb Zezau 13 Fd Zgheighit, Ain- 17 Bd Zhef-zhef, Altopiano- 8 Fb Zhef.-zhef, Altopiano- 8 Fb Zher, u. 14 Cc Ziden, Bir es- 10 Gc Zigan 24 Dc Zigan 13 Gb Zigdin el Hamra, B.- 17 Hb Zighen, Bir- 6 FGd Zigrau 10 Cb Zigsa, u. 10 Fb Zigsa, u. 10 Fb Zig Ziui 14 Ab Zimma, u. 13 Hd Zingibar 28 Ff Zintan, ez- 10 Dc Zinuba, Bir- 14 Bb Zinube, geb. 17 Ad Ziuana, u. 18 Gd Zizah, geb. 13 Eb Zliten To Fb Zliten Marina 14 Db Zliten Marina 14 Db Zmarir, Bir ez- 18 Cb Zmilat 10 Bf Znadi, Sidi- 18 Hd Zobollò, m. 24 Cb Zodona 5 Db Zograr, B.- 10 ABd Zograr, reg. 10 Be Zogunò, m. 24 Bc Zolot 24 Cb Zomu, Rio- 24 CDc Zoode 8 Db Zoode 8 Db Zooda, ez- 18 Ge Zouar 8 Db Zougra 8 DEb Zozát Abéiter, u. 18 Ie Zozát et Tuil, u. 18 HIe Zozát et Tuil, u. 18 Hle Zreg 10 FGb Zregh, Marset- 14 Eb Zreriia, ez- 17 cart. 1 Zreriia, Sèbchet ez- 17 cart 1 Zuaga el Garbía, Marsa- 14 Bb Zuagha, vedi Sabratha Vulpia Zuaid 14 Cb Zuaid, reg. 13 Eb Zuara 10 Db Zubuc Grat 24 Bb Zucur, is. 26 Dd Zucir, is. 26 Dd Zucia (Berberi), pop. 6 Fc-Fde Zucia, U. ez- 14 Bc Zucia, ez- 18 Bc Zufia 13 Gc Zuíla, u. 13 Id Zuirat 10 Af Zula 26 Ac
Zula 24 Eb
Zula, Golfo di-24 Eb
Zumla 11 Cc
Zummit, U. ez-14 BCc Zur 8 Cb Zura, u. 14 Db Zura, u. 14 Db Zurgan 14 Bb Zurgan (Fezzan) 13 Ed Zurgh, Geb. ez- 8 Ga Zurzur, u. 14 Dc Zuzam, Bir- 10 Cc Zuzam, u. 10 Bc

Zeuf Emni 24 Bc





PREZZO L. 50.

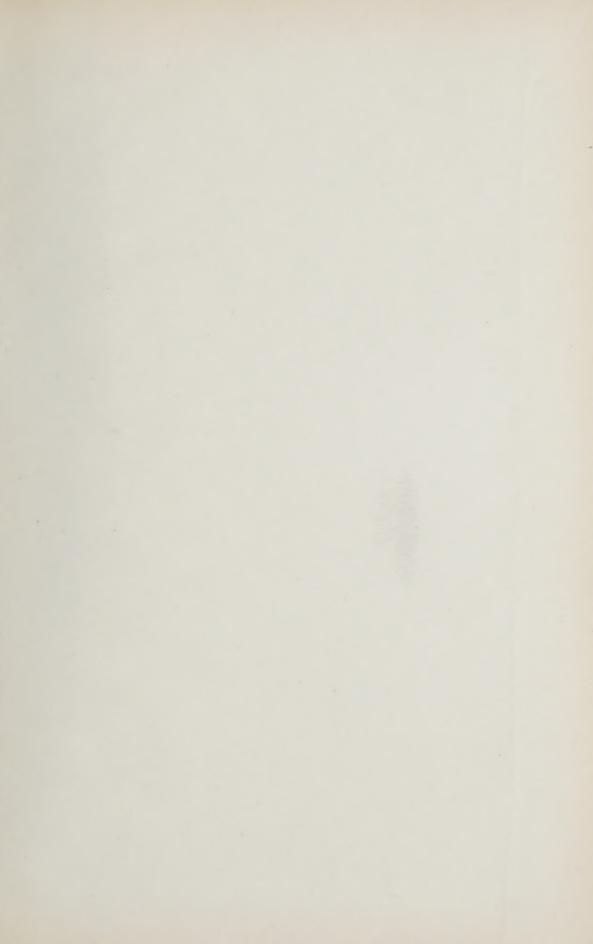





